SBN

## IMOIXAL

DI

# DIRITTO CANONICO

PUBBLICO E PRIVATO

ODDETE HE RE OF AUGUSTION

## ATTRAL POLIZIA DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DEL

## P. MAESTRO SALZANO

GIA<sup>\*</sup> PROFESSORE DI SCIENZE ECCLESIASTICHE E REGIO REVISORE DI LIBRI, MAESTRO DEL COLLEGIO DE<sup>\*</sup> TEOLOGI NELLA REGIA UNIVERSITA<sup>\*</sup> DEGLI STUDI, ESAMINATORE E GUIDICE PRO-SINODALE, ACCADEMICO ED ESAMINATORE NOLANO, PONTANIANO, ZELANTE CC.

ABBATE COMMENDATARIO DI S. MARCO IN PORTA DI SALERNO.

### SETTIMA EDIZIONE

Corretta, migliorata, ed accresciuta di novelle aggiunzioni dallo stesso Autore.

AOT' 3'

NAPOLI

PE' TIPI DI SAVERIO GIORDANO vico Sansevero num. 15, e 16.

1850.

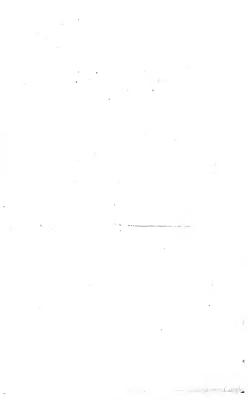

## LEZIONI

n r

## DIRITTO CANONICO

## LIBRO ISAGOGICO.

#### PARTE PRIMA

SULLE LEGGI ECCLESIASTICHE IN GENERALE.

## BEZZOTE PEZMA.

IDEA GENERALE DEL DRITTO CANONICO.

La Religione è il legame, che strigne la creatura ragionevole col suo Autore. Deve Ella proporzionarsi a tutte le facoltà dell'uomo, per sodisfarne i bisogni, e dirigerle a quel fine, cui furono da Dio destinate. E però costa la medesima di Dogmi, di Morale, e di Culto. Col dogma istruisce l'intelletto in tutto ciò, che debba credere; con la Morate parta al cuore, e gli fa sentire qual sia la regola delle azioni; e finalmente col culto gl' insegna il modo più convenevole per onorare il suo Creatore. Ciascuna di queste tre cose presa separatamente, non è più una Religione, come l'intelletto, il cuore, ed il corpo, considerati separatamente, non sono l'uomo. Dogmi senza culto e senza morale non sono che opinioni filosofiche; una morale senza dogmi e senza culto non è che o una legge arbitraria, o consigli sprovvisti di sanzione; un culto senza morale e senza dogmi non è che uno spettacolo di feste e di vane cerimonie, ed il concepire una religione senza morale, una religione senza culto sarebbe lo stesso che concepire una manifesta contraddizione. Per formare una religione bisogna dunque che i dogmi, la morale, ed il culto uniti assieme e dipendenti l'uno dall'altro, facciano un tutto indissolubile. Noi , lasciando a Dogmatici il Dogma , e agli Autori della Morale l'occuparsi di guesta, c'intratterremo nel presente trattato a divisare tutto ciò che risguarda il Culto, e che forma la parte estrinseca della Religione. È questo l'oggetto del Diritto Canonico, del quale noi imprendiamo a scrivere.

Ouesta parte così essenziale della Roligione che professiamo . non altrimenti che la parte dommatica, non isfuggi dagli occhi della Chiesa fin da' primitivi suoi tempi. Imperocchè siccome le opposizioni degli eretici i quali malamente interpetravano il senso delle scritture, e foggiavano elimere tradizioni, diedero alla Chiesa motivo di maggiormente sviluppare il domma cattolico, e così le contese in fatto di giurisdizione, i dubbii in materia di disciplina, che ne fedeli insorgevano, diedero motivo che successivamente si facessero de canoni indiritti a dissiparli; a questo si aggiunga ancora che uscita la Chiesa dalle catacombe, ove era stata respinta dalle persecuzioni de' Cesari Latini, dovendo spiegare più nobilmente la maestà de suoi riti , facea mestieri che con canoni opportuni fosser questi regolati. Ecco i motivi perchè successivamente si vide in diversi concilii emanar canoni , co' quali si ordinava la Ecclesiastica disciplina, e che specificano la prima epoca del diritto Canonico universale, che noi chiamiamo epoca de collettori: imperocchè valenti nomini comparvero nella greca e nella latina Chiesa, che questi canoni in diversi codici riunirono, e che o divisl in ragion di tempo, o per ordine di materia così disposti ed ordinati, come in un corpo solo, il codice formarono della Chiesa universale; ma di questo co'lezioni de' canoni parleremo a lungo nella seconda parte di questo libro primo. Se non che facea mostieri che non pur si riunissero in collezioni gli antichi canoni, ma che questi a dismisura moltiplicatisi, dotte esposizioni si presentassero a ben intenderli , a comprenderno il vero senso, ed a soperne fare la conveniente applicazione; tanto infatti fu escruito presso i Greci da Giovanni lo scolastico, da Fozio, da Zonara e da Balsamone, e presso i Latini da Graziano, da Inemaro Remense, dal Turriano, dal dottissimo Arcivescovo Antonio Agostino e da ultri moltissimi dotti ed eruditi scrittori; e formano questi la seconda epoca del diritto Canonico, che noi chiamiamo epoca degli spositori. Siegue finalmente la terza epoca, che può dirsi l'epoca dei controvertisti; giacchè l'cresie insorte di Wiclesso e di Hus, i principi di opposizione verso la Santa Sede manifestatisi ne'concill di Costanza, e di Basilea, il seguito Protestantismo, e finalmente la setta giansenistica, accesero negli ultimi quattro secoli a noi vicini gravi controversie tra Cattolici e Protestanti , tra Cattolici e Giansenisti , tra Cattolici e Cattolici , sulle appellazioni, sul matrimonio, sulle forme dell' Ecclesiastico reggimento, sull'autorità del Papa, ed in mezzo a queste controversie rifulse mai sempre il lume della verità per le dottissime penne dei Torrecremata, dei Gaetani, de Tommasini, de Mamachi; nel mentre che i Protestanti Carpzovio , Brunneman , Boemero , ed i Giansenisti Pithou , e Van-Espon anche combattendo la verità, contribuirono dall'altra parte ad illustrar co' loro lumi la Ecclesiastica giurisprudenza.

A questa terza epoca rapportar dobbiamo le diverse istituzioni, che compendiarono la dottrina canonica, e la posero a portata de' giovani studiosi della Ecclesiastica giurisprudenta. Ciascuno scrisse secondo lo spirito di quella comunione alla quale era addetto. Noi, a prescindere dalle diverse istituzioni ordinato de Protestanti, e che tutto per l'ordine e pr lo stile furon superate da quelle del Boemero, distinguismo le altre tutte che più da vicino ci risguardano in deppia classe.

Alcune sono state scritte nello spirito di quel partito, che ha tanto agitata la Chiesa in questi ultimi tempi, e cho sotto il nome comprendesi di Giansenismo. I loro Autori, animati dallo spirito di novità, si sono scagliati contro le più sante istituzioni della Chiesa Cattolica, ne hanno vituperati i punti più essenziali risguardanti la disciplina, e volendo livellare tutto le altezze nella Ecclesiastica società, ne hanno confusa la pubblica Gerarchia. Cosl appo noi il Cavallari seguitando le tracce di Van-Espen, di Febronio, di Evbel, e di altri Autori, le cui opere meritamente, come anticattoliche, sono state condannate dalla Santa Sede, ne ha ripetuto gli errori , i quali ricevuti in buona fede da uomini per altro pii , han non poco contribuito ad alterare le loro idee; a tal che, se avesser questi applicati in tutta la estensione quei principl, e se fossero stati sforniti di una forte dose di Religiono, si sarebber veduti, lor malgrado, spinti nel più aperto Protestantismo. È stato questo il primo scoglio che noi abbiamo voluto evitare nel nostro diritto Canonico. Che anzi, animati dall'ardente zelo di contribuire con le nostre povere forze al bene di quella Religione che ci gloriamo di professare, senza spirito di partito, e senza abbandonarci alla illusione di una fantasia riscaldata, abbiamo procurato sul fondamento delle Scritture, che ci spiegano le intenzioni del Divino fondator della Chiesa, sopra fatti poggiati nella più rimota antichità, e col lume della retta ragione così stabilire le nostre teorie nella spiegazione dell'Ecclesiastica Gererchia, che in vece di rompersi, maggiormente si stringesse quel nodo, che tutti i fedeli legar deve al centro dell' Ecclesiestica unità.

Altris scriitori di profonda erudizione e di sana dottrina con più saggio accorgimento hanno si tesso da altra parto a compilarele loro Istituzioni fondate su di sodi principi, ed atte non poco a stabilire le buone dottrine della Canonica scienza, come il Lancellotto, il Gravina, il Firmiani, o ultimamente Monsignor Devoti, il quale lotre il Diritto Canonico oniversale, opera preziatissima, che ci duole l'animo esser rimasa incompiuta, compitò benonche le suo dotte istituzioni. Ma senza deregare al mertuo esimio di così degni scrittori, il otro opera non possono essere per noi soddisfico Concordati stabiliti ira la Santa Sode el nostro Regno, e secondo le moltiplici successive disposizioni, che trovansi rinnite in più parti: disposizioni, che ignora ron deve un Canonista; siccome sper deve, anzi si esporrebbo al ridicolo quel giuroconsulto, il quale appieno versalo nel diritti Romano, ignorasse poi il Codice

vigente, le leggi, e i Decreti che lo han seguito. Tutte queste abbiamo noi distribuite per ordine di materie, ed istoricamente aggiunte a ciascun capo in opportune annotazioni, siccome l'uopo il richiedeva.

Anzi, acciocché quella Ecclesiastica giurisdizione, che in forza degli nltimi Concordati è ormai rimasta al poter della Chiesa non andasse in disuso, come si osserva in alcune Diocesi del Regno, ove le Curie o non sono regolarmente istituite, o non conoscono appieno le loro facoltà , o conoscendole manca loro la pratica per applicarle, ci siam prefissi pell'ultima parte di quest'opera dare un cenno sulla pratica Curiale, e tanto dirne, che possa bastare ad istituir pienamente, ed a farne conoscere almeno i fonti per una maggior dilucidazione a chiunque, in forza del suo ministero,

voglia dare opera a cosiffatte funzioni-

Cosl divideremo la nostra opera in quattro libri. Il primo di essi conterrà le idee generali, che risguardano il diritto pubblico Ecclesiastico, e più particolarmente ancora il diritto privato; ed è perciò che lo abbiamo chiamato Isagogico, o sia Preliminare. Esso sarà diviso in due parti. Nella prima consideraremo la natura dell'Ecclesiastica società, del potere che la regola, e del modo col quale da lui si esaminano le leggi; quindi terrem parola della natura di queste leggi, e poi delle Costituzioni Pontificie, de' Rescritti , de' Decreti Conciliari ec. non che dell'attuale istituzione della Curia Romana nelle diverse Congregazioni de' Cardinali ; e finalmente della pubblicazione delle leggi Ecclesiastiche, e del Regio Exequatur, del quale, risalendo sempre nelle nostre discussioni all'origine delle cose, osserveremo il principio, i progressi, e l'uso di esso. La seconda parte abbraccerà tutte le collezioni del diritto antico, nuovo, e novissimo cost della Greca, come della Latiua Chiesa, non che le diverse modificazioni, che questo diritto ha patito in forza de'Concordati : avremenindi metivo di dare un cenno sulle diverse vicende, e sullo stato Atuale del diritto Canonico nelle diverse nazioni di Europa, per fermarci ad osservarlo più distesamente nelle diverse dinastie, che hanno governato il nostro Regno, e specialmente nella vigente; in forza del Concordato del 1818, e dell'ultima convenzione tra il passato Pontefice . Gregorio XVI ed il nostro Sovrano Ferdinando II, che trascriveremo interamente, col dare in ultimo tradotta la Bolla di Benedetto XIII che ristaurando e prescrivendo limiti al Tribunale detto della Monarchia in Sicilia , farà conoscere quale altra modificazione abbia colà ricevuto il nostro Ecclesiastico diritto.

Seguendo di poi la divisione usata dal Diritto Romano in persone, cose, e giudizl, tratteremo delle persone nel secondo libro. e questo anche divideremo in duc parti, osservando nella prima ciò che tutte le persone Ecclesiastiche hanno di comune: efnella seconda, quello che a ciascuna più particolarmente s'appartiene. Avremo quindi occasione di ponderare in quella i loro diritti o doveri, le loro immunità, i loro privilegi, le loro funzioni, il loro celibato, tanto acremente combattuto in questi ultimi tempi; ed in questa le diverse persone che compongono la Ecclesiastica società, e con ordine e distintamente del Clero secolare e regolare. giusta il diritto comune , ed il nostro municipale.

Le cose formeranno il soggetto del libro terzo; e siccome si distinguono in sacre e profane, cost non altrimente che gli altri libri , sarà questo pur diviso in due parti. Parleremo nella prima dei Sacramenti, e specialmente dell'Ordine e del Matrimonio, ponderando in quello le disposizioni concernenti al sacro Patrimonio, giusta l'ultimo Concordato, ed i posteriori decreti e considerando sempre questo sotto il doppio rapporto della legge Canonica e Civile. E nella seconda parte, dopo aver parlato sulle Amministrazioni Diocesane, ci fermeremo a trattare do Benefici, ampia materia per un Canonista.

Finalmente il quarto ed ultimo libro tratterà de giudizi. Diviso anch'esso in due parti, nella prima, dopo d'aver data un'idea precisa dello stato attuale della giurisdizione Ecclesiastica nel nostro Regno, giusta gli ultimi Concordati, farem conoscere come questa esercitar si dovesse, e quindi parleremo delle Curie Ecclesiastiche, delle persone che le compongono, del modo d'istituire un giudizio, e di formare un processo : a dir breve, di tutto ciò che concerne alla procedura dell' Ecclesiastico reggimento. E nella seconda terrem parola dell'oggetto di questi giudizi, cioè de'delitti e delle pene. Ed è questa la divisiono generale della nostra opera di diritto Canonico - Resta in ultimo dir qualche cosa sulla sua utilità.

La scienza de'sacri canoni è sommamente necessaria non pure a'Teologi, de'quali è proprio lo studio della religione di cui sono, i ministri, ma ancora a pubblicisti e ginreconsulti, i primi perchè dovendo discettare su diritti del sacerdozio e dell'impero, conoscer debbono a perfezione quale fosse l'origine, quale la forma dell'Ecclesiastico reggimento, quale il potere, il ministero, quale la sudditanza per indi dedurne i necessarl legami che risultano da questi varl membri considerati tra loro, e nel rapporto col potere politico; i secondi , perchè sorgendo spesso controversie in atto di successioni , nella materia beneficiaria , e nelle causo matrimoniali , debbono essere istruiti pe'loro principl nelle varie disposizioni che sul proposito emanaronsi in varl tempi dall'Ecclesiastico potere. Che anzi ci maravigliamo come il nostro secolo, vantandoci tanto il progresso de'suoi lumi, l'unica cosa che così trascurasse fosse soltanto la religione, sicchè anche presso di noi vediamo con remmarico cho i nostri colti giovani si mostrano appieno versati nelle antichità delle false e superstiziose religioni, ed intanto ignorano le cose più essenziali della religione che professano, ed in cui sono nati. Sotto questo rapporto la facoltà che imprendiamo a trattaro diciamo sommamente utile ad ogni erudita e ben nata persona.

#### DEFINIZIONE DEL DIRITTO CANONICO.

Poichè ci proponemmo nel nostro primo libro, che chiamammo Isagogico, ossia preliminare, dare le idee generali che risguardano il diritto Ecclesiastico pubblico e privato, per amore di ordine lo divederomo in due parti, nella prima delle quali osserveremo l'origine della società Ecclesiastica, l'economia del potere , il fondamento e la natura delle ccclesiastiche leggi; e nell'altra le moltiplici, e svariate loro collezioni - Ma siccome ogni qualunque siasi Istituzione, al dir di Tullio, dee cominciar dalla desinizione, acciocchè ad errore o ambiguità non sia soggetto il discorso, così crediamo convenevol cosa, che, dopo avere esposto l'oggetto della scienza che abbiam per le mani, il modo come ne'varl tempi fu dagli eruditi trattata, e l'utilità della stessa, ci facciamo più da vicino ad osservarne la definizione : il che ese-

guiremo nella presente Lezione.

La parola Jus presenta vari significati, o si consideri nell'ordine morale, o nel senso gramaticate. Nel primo caso, ora si è detto jus a jubendo, ora jus a justitia, e ciò secondo il diverso Diritto pubblico adottato da' popoli. Imperocchè secondo l'antico Diritto Romano, (il quale in ciò concorda col Diritto pubblico di tutte le altre nazioni prima della venuta di Gesù Cristo) quello era giusto, che comandavasi: ivi nient'altro conoscevasi', che il solo impero della forza; oppressione pel debole, tirannia pel forte, come chiaramente si scorge dalle leggi di quel popolo, ne diritti cioè illimitati di patria potestà , nella legge del divorzio per le donne, no'diritti arbitrari di vita e di morte su i servi. Dunque per essi illud erat justum, quod jubebatur. Venuto Cristo Signor nostro, perfeziono il Diritto pubblico de' popoli. Egli santificò il potere, e comandò nel tempo stesso a'popoli la più fedele ed esatta obbedienza; e nel mentre disse a questi, ubbidite, ricordò ai depositari del potere, che l'ultimo de loro sudditi era loro fratello. Dunque per noi, illud est jus, quad est justum. Fin qui secondo il senso morale. Nel senso gramaticale poi, la parola jus significa la facoltà di fare o di ricevere qualche cosa, facultas aliquid agendi, vel patiendi; o il·luogo ove si amministra la giustizia, onde gli antichi dicevano rapere in jus, che dir volea trarre in giudizio; o finalmente la Collezione delle leggi. In questo ultimo senso noi diciamo Diritto Canonico, cioè Collezione dei Canoni della Chiesa. Sidice poi Canone dal greco Canon, che vuol dire regola a ben agire; quia ad agendum, dice Isidoro (1), recte ducit, et pravum distortumque corrigit; e la Chiesa ha voluto piuttosto far uso di questo vocabolo, per evitare il fastoso nome di legge. Il

<sup>(1)</sup> Etymol. lib. 5. cap. 3.

perchè i libri da Dio ispirati furono detti Canonici, e i decreti della Chiesa, Canoni. Ne' primi tempi sotto il nome di Canone non si comprendevano i decreti risguardanti la Fede, ma la Disciplina; e perciò quolli si dissero Costituzioni e Decreti, questi Canoni : ora indistintamente ci serviamo di questa voce per significare gli uni, e gli altri. Laonde il Diritto Canonico può definirsi quella scienza, nella quale si propongono le regole disciplinari per · dirigere il culto a Dio dovuto, onde conseguire il fine della nostra eterna salute. Ancora si è chiamato Ecclesiastico o sacro, perchè tratta delle Persone e delle cose sacre, come ancora Pontificio, perchè in gran parte i Canoni sono stati emanati dai Pontefici . o almeno da loro approvati. Si è detto pubblico, e privato; pubblico, quando considera la Chiesa nel suo reggimento, nella sua amministrazione, e nella sua gerarchia, dicesi privato quello che appartiene allo stato di ciascun fedele, in quel modo appunto col quale i Giureconsulti distinguono il jus Civitatis, ed il jus civile; essendo il primo quello, che risguarda il bene di tutta la Società, ed il secondo quello che regola le azioni, i diritti, e i doveri di ciascun cittadino.

Premesso il fin qui divisato, niun popolo ebbe mai esistenza, il quale avendo una Religione, non abbia avuto il sno Diritto, con eui regolare le cose, che ad essa s'appartengono. Nessuno stato, disse Rousseau (1), fu giammai fondato, cui la Religione non servisse di base; e quindi niuno Stato potè mai sussistere senza un Codice, onde regolare le cose della Religione, e l'ordinata gerarchia de suoi Ministri. Quindi i Bramini presso i Babilonesi, i Gimnosofisti presso i Caldei, i Druidi presso i Galli, ed i vari Collegi di Pontefici, di Auguri, e di Aruspici appo i Greci e i Romani. Erano queste credenze nazionali , che si regolavano con le leggi del paese: ed anche quando in Roma si giunse all'anice dell'Ateismo. gl'Imperadori si fregiavano col nome di Pontetici Massimi, e si emanavano leggi sulla Religione. Gli Ebrei, prima di cost tuirsi in uno stato di perfetta Società, conservavano nella Società domestica le antiche tradizioni, quindi la vera Religione. Il padre in questa piccola Società era nel tempo stesso e Sacerdote e Re; egli in questo stato, che i Teologi han chiamato Stato di natura, regolava privatamente le cose della Religione. E sotto Mosè avvenne che essendosi dopo la schiavitù d' Egifto, costituito il popolo di Dio nello stato di Società , la Religione dal suo stato domestico passò ad uno stato pubblico. Ebb' Ella il suo Codice, la sua Gerarchia , i suoi Ministri , ed eccetto alcuni pochi tra Gentili , i quali ancor conservavano il deposito delle antiche tradizioni, la vera credenza non esisteva, cho presso i soli Ebrei. La loro Chiesa dunque fu pubblica, ma particolare. La Chiesa universale non crasi ancora stabilita nel Mondo con universale reggimento, ma

<sup>1.</sup> Contr. Social. cap. 8.

attendeasi la voce di colni, il quale venir dovea nel Mondo a perfezionar la legge primitiva. Cristo comparve, e volendo riunire tutti i popoli in una sola credenza, disse a' suoi discepoli : suntes, docete omnes gentes ec. (1). Egli stabili una Chiesa universale con un pubblico potere, e con un pubblico ministero per un soggetto, che dovea esser ancor pubblico. Ecco l'origine della Società Cristiana. Giova quindi nella seguente Lezione esaminarne la natura per meglio divisare la forma del suo governo, che ne costituisce il sostegno e la base.

#### BEZZONE EEL.

#### SOCIETÀ ECCLESIASTICA.

Vari sono stati gli errori maliziosamente introdotti dagli Eretici , Protestanti , e Giansenisti nella definizione della Chiesa, o sia della Ecclesiastica società. Noi ne faremo il più esatto e rigoroso esame, onde meglio rifulga la verità e la giustezza della definizione che adotteremo.

Nel secolo quintodecimo i primi a spargere l'errore furono i Wiclefisti e Giovanni Hus, i quali definivano la Chiesa, Societas predestinatorum, ed ultimamente i Protestanti richiamando dall'oblio gli errori del Donatisti, scismatici ed Eretici del quinto Secolo, definirono la Chiesa, Societas bonorum. Ma quanto sia assurda l'opinione di costoro chiaramente scorgesi da infinite ragioni, che si potrebbero allegare. Infatti se la Chiesa fosse composta di soli predestinati, non conoscendosi questi che dal solo Dio, non si potrebbe giammai dall'uomo conoscere chi fosse della vera Chiesa ; e nella ipotesi che la Chiesa dovesse comporsi de'soli buoni, chi mai dir si potrebbe della vera Chiesa, non essendovi alcuno, nel quale non trovasi qualche neo di colpa ? Anzi il credersi senza peccato è un sedurre sè stesso, riflette S. Giovanni, e mendace mostrarsi in faccia agli altri: Si dixerimus, quod peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas in nobis non est (2). Si aggiunga, che il Signore comanda, che si metta fuori della Chiesa chi non vuole ascoltare i suoi precetti; Si ecclesiam non audierit," sit tibi sicut ethnicus et publicanus (3); ma come ciò potrà eseguirsi, se non si potran conoscere quelli, che sono della Chiesa? Anzi il potere Ecclesiastico sarebbe nullo, perchè non conoscendosi il predestinato, e dipendendo il dritto di comandare dalla qualità di colui il quale comanda, ne seguirebbe, che essendo il potere problematico, resterebbero le leggi senza vigore; ma il contrario osservasi nelle parole del Fondatore, il quale ha voluto che l'auto-

<sup>(1)</sup> Matth. cap. 28. v. 19,

<sup>(2) 1.</sup> Joan. 1. 8. (3) Matth. 18.

rità di comandare fosse indipendente dai coslumi di colui che comanda : Super Cathedram Moysis , egli disse , sederunt Scribae et Pharisaei : omnia ergo quaecumque dixerint vobis servate, et facite, secundum opera illorum nolite facere (1). Finalmente nelle Scritture spesso leggiamo paragonata la Chiesa ora ad un campo, in cui col frumento trovasi la zizania (2); ora ad un'aja, in cui col grano si scorge la paglia, ora ad un ovile, in cui cogli sgnelli si vedono pure i capretti, ad una rete, in cui coi buoni trovansi i cattivi posci, e finalmente ad una casa, in cui con le vergini prudenti trovansi ancor le fatue. Questo lingusggio allegorico ci mostra la Chiesa , in cui coi buoni trovansi i csttivi , e co Predestinati i Presciti. Dunque s'ingannarono costoro allorchè dissero comporsi la Chiesa soltanto di Predestinati, e di buoni. Finalmente la semplice esposizione dell'immsginato disegno chiaramente dimostra, che all'errore dell'intelletto i Novatori aggiungevano la perfidia del cuore. Infatti essendo incerto il potere nella prima ipotesi, e nella seconda potendolo sempre attaccar nel costume, riusciva loro assai facile scusaro e difendere i loro errori dai fulmini della Santa Sede , che sovrastavano sul loro capo,

Febronio (3), che to seguito dal Cavallari (4), e da tutti coloro, i quali, essendo Giansenisti in disciplina, attingono nello spirito della lor setta l'antico odio contro la Chiesa ed il Romano Pontefice, definì la Chiesa per quella unione di Fedeli, i quali sotto la direzione de'loro Pastori si esercitano ad ottenere l'eterna vita : Coetus fidelium , qui sub suis Pastoribus ad vitam aeternam obtinendam exercetur. Questa definizione è difettosa, e sotto un rapporto risulta benanche falsa. È difettosa, perchè non basta enunciare soltanto i Pastori della Chiesa, ma si deve nominar precisamente il Pastore Sommo, che jure divino con Primato di onore e di giurisdizione comanda in tutta la Chiesa, onde si considera come il soggetto, in cui risiede il sommo potere di essa: come difettosa sarebbe quella definizione, che per denotsre la Monarchia, la dichiarasse uno stato civile, che si dirige da suoi Magistrati pel conseguimento della felicità. È anche falsa, perchè col definire così la Chicsa non si distingue la Chiesa universale dalle altre particolari , che anche si esercitano sotto i loro Pastori, per ottenere l'eterna felicità.

Giovanni Launoio (5), Teologo Francese, vorrebbe definirla, come ne'tempi primitivi, l'unione dei fedeli : congregatio fidelium. Egli dice, che prima del Concilio di Trento niun'altra definizione fuor di questa conoscevasi dai fedeli , e quindi fosse la sola, che convenisse rettamente alla Chiesa. Noi ben volentieri faremmo uso

<sup>(1)</sup> Matth. 23, 2, (2) Matth. 13. 3. et alibi.

 <sup>(3)</sup> Febron. presso Mamachio § 2. c. 3. tom. 1., pag. 165.

<sup>(4)</sup> Inst. Jur. Canon. part. 1. c. 1. S. 1.

<sup>(3)</sup> Lib. 8. epist. 13.

della stessa definiziono, se gli errori insorti ne tempi successivi. nella Società Cristinan non ci obbligassero ad essere più precisi o distinti nello idee, che ad essa si convengono. La definizione è vera, come pure o è vero, che netempi primitivi non conoscevasi altra che questa, essendo bastevole con questa definizione distintiva guere degli infolodi li fedeli; ma gli errori, che sono nati in finizione distintiva della considera della co

Adunque la nostra definizione strà quella, che fu data dall'insigne Cardinal Bularmino (1) proceduto da Piter Solo e da Canisio. Egli così si esprime: la Chiesa, est societas komisum qiudem findei professione, et eorundum Sacramentorum communione colligaria sub-regimine legitimorum Pastorum, as praecipus unius Christi in etrici Vicarii Romani Puntifecti. Questa definizione de estitasima, trovandosi preciso il genere prossimo, qual è quello d'essero una società, el distinta anche la differenza ultura, per cui al Chiesa si discerne dalle sette degli Erctici o da Conventicoli dei Protestanti per qui, cho si siggiungo esser ciolo quasta Società. Chiesa si discerne dalle sette degli Erctici o da Conventicoli dei Protestanti per qui, cho si siggiungo esser ciolo quasta Società ggi stessi Sacramenti, e nella soggesione a propri Pastori, e specialmente al primo fra tutti, al Romano Ponteficiali.

Da questa definizione emergono due importantissime conseguenze. La prima si è , che la Chiesa è visibile per sua natura . nerchè il suo Fondatore assunse una natura visibile , e stabili un visibil potere per uomini, che forniti sono di anima e di corpo: e finalmente il segno esterno di questa Società sono i Sacramenti, perchè cose sensibili. Errano dunque i Protestanti allorchè per far conoscere aver essi avuta mai sempre una successione nella Chiesa, dicono: cho questa è esistita, ma conosciuta solamente da Dio perchè invisibile; e così credono poter evitare la taccia di novatori, giusto rimprovero fatto sempre alla loro riforma. Errano anche i Gianscuisti, i quali sostengono, che la Chiesa soffrir potesse uno stato di oscurità, e ciò avuto riguardo alla sua vecchiezza. Essi vogliono tutto ciò sostenere per aver diritto d'interpetrare a lor talento i decreti stessi della Chiesa, ed esser sempre nel diritto di dirle : voi non capite le vostre medesime parole. Ridicola invenzione! deguo parto d'un amor proprio pur troppo smodato | Ma per meglio persuadersi di un tale errore basta por mente alla promessa di Cristo chiaramente espressa in quelle parole : Ego rogabo Patrem, et alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in aeternum, spiritum veritatis. - Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem seculi (2). Fi-

<sup>(1)</sup> Lib. III. de Ecclesia Militante; cap. 2. (2) Joan. cap. 14. vers. 16. -- Matth. cap. 28. v. 20.

nalmente ha cerata in questi nastri giora il celebra Abate de la Mennais, allorchè, distinguendo una doppla politica quella cioè del Vangelo, e quella del Mondo, ha detto, che talmente si possono queste lafora fra loro confondere, cho la Chiesa guidata da una falsa politica o da umani riguardi, possa esser gittata in errore. Questa dottrina, eccetto la differenza de vocaboli, ed una certa aria di novità, b al dottrina stessa de Protestalno.

La seconda conseguenza, che nasce dalla definizione della Chiesa si è, che questa è pure visibile nella sua sumministrazione. L'amministrazione di una società qualunque debb'esser conforme alla sua costituzione, ossis alla sua essenza o natura, e quindi se la società Ecclesiastica è per sua natura visibile, lo dev'essere parimenti rella sua amministrazione. Ed ecco fissa i altra teorio de Protestanti, i quali distinguendo il potere civile dall' Ecclesiastico, dicono che il prima avesse soltanto il diritto di comandra sul corpo, ed il secondo sull'anima. In questo caso ne seguirebbe il grande assurdo, che le leggi civili rimarrebbero prive di sanzione, e la Chiesa non potrebbe fare alcun decreto risguardante il digiuno. I amministrazione de Sacramenti, ed i una parola il culto esterno. Così essi si aprirono il varco' per sovvertiro il sistema nolitico e rellicioso.

### BBBBO57B 27.

#### CARATTERI DELLA VERA CHIESA.

Stabilità per tal modo la definizione della società dal divin Recentore fondata sicome i Protestanti presumono di conservaressi il vero Cristianesimo, ed essi soli formarne la vera Chica; è comai tempo di delinearne i caratteri, percho oguono compenda qual fosse la vera Chica; e questa da tutte le altre assolutamente alse distigua. E però, i acceando a Domnatici intt' altre che ra la compensa de la compensa de la compensa de la compensa del quattro principali caratteri, cioè l'unità, la Santità, la Cattolicità, l'Apostolicità. Comincian dalla prina.

L'unità è il carattere primitivo delle 'opere di Dio. e l'universo tutto nella sua più ampia idea, in cui si può contemplare, altro non presenta che la diversità degli esseri ordinati all'unità di un line: Universui, idea diversità degli esseri ordinati all'unità di un line: Universui, idea diversità en unitate. Questa unità dommado Cristo al Padre nel fondare la Chiesa, ul unum sint, sicut et no unum sumu. (1), e questa stessos raccommadiva S. Pado nelle suo que se con tanta premura da Cristo e degli Apostoli si è chiesta l'unità, si è riconosciuto senza dubbio in esse uno de 'principali'.

<sup>(1)</sup> Joan. cap. 17, v. 21. (2) Ad Ephes. cap. 4, vers. 3.

caratteri della Chiesa , il quale consistendo nella fede , ne Sacramenti, nella soggezione allo stesso potero, quella sarà la vera Chiesa, in cui concorrono lo tre indicate condizioni, osserviamole partitamento. E per quello che risguarda l'unità della fede . chi non vede, che laddove i Cattolici han tenuta sempre la stessa fede, i Protestanti han sempre variato nella loro credenza, ed anche ne loro punti così detti fondamentali? Con in mano la Bibbia hanno insegnato il pro ed il contra sopra d'ogni sacra credenza; ond' è che tra loro niuno trovasi, che pensi come un altro in fatto di religione, come ben a lungo ha dimostrato il dottissimo Monsignor Bossuet nella sua Storia delle variazioni, inimitabile modello d'eloquenza e di letteratura. Oltre l'unità nella fede, esiste l'unità ne Sacramenti, i quali conservati sempre nello stesso numero settenario presso i Cattolici, han sofferto svariate vicende tra Protestanti. Infatti Lutero ne ammette tre, Calvino due, Zuinglio uno, e Dalleo dice, che l'articolo de Sacramenti è pei Protestanti indifferente l'ammetterlo, ed ammettendosi appartiene a ciascuno definirne il numero. Finalmente manca ai Protestanti l'unità di soggezione : imperocchè avendo i capi riformatori scosso il giogo dell'autorità Ecclesiastica, col medesimo diritto, anzi con più ragione si è permesso ciascuno di negare ad essi l'obbedienza, e quindi col fatto si è tra loro avverato, quot capita, tot sententiae. Quanto differentemente tra Cattolici si è inculcata. praticata, e venerata questa unità di soggezione allo stesso potero l Ascoltiamo in nome di tutti un Dottor della Chiesa il quale ricorre alla Santa Sede, e la consulta, per conoscere da Lei con chi dovrebb'egli comunicare in un tempo, in cui lo scisma agitava la Chiesa di Antiochia, Ego, così scriveva S. Girolamo a Papa Damaso (1), ego nullum primum, nisi Christum sequens, Beati-tudini tuas, idest Cathedras Petri communione consocior. Super illam petram aedificatam Ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum agnum comederit, prophanus est. Si quis in area Noe non fuerit, peribit regnante diluvio .... Non novi Vitalem , Meletium respuo. ignoro Paulinum. Quicumque tecum non colligit, spargit; hoc est qui Christi non est, Antichristi est. Questa unità tanto raccomandata da' Padri, specialmente col loro esempio, non hanno i Protestanti, i quali sonosi aliontanati dal centro di unità, nè possono addurre pretesti per giustificare la loro divisione, giacchè anche posta, come essi dicono, la corruzione nel capo e nelle membra principali della Chiesa, non si apparteneva loro eseguire la riforma, non avendone avuta la missione, ma piuttosto domandarla umilmente alla Chiesa stessa, come in altri tempi han fatto i Dottori e i Padri , specialmente S. Bernardo negli aurei suoi libri de Consideratione.

Ma oltre il carattere dell'unità, esiste ancora quello della San-

(1) Epist, 13. ad Damasum de hypostasibus.

tità. Questa consiste nella Santità dell'Autore e della Dottrina che insegna, non che nella Santità de'membri principali della Chiesa, in cui cominciando dagli Apostoli fino a' nostri giorni sonosi sempre veduti uomini cospicui per santità e per ogni sorte di virtu. Rousseau, dopo aver fatto il paragone fra Cristo Signor nostro, ed il più giusto fra gli antichi, Socrate, conchiude cost nel suo Emilio « Sl , se la vita e la morte di Socrate sono d'un saggio, la vita e la morte di Cristo sono d'un Dio. » E parlando della Morale Evangelica , cost si esprime : « lo vi confesso , che la maestà del-» le Scritture mi sorprende : la santità del Vangelo parla al mio » cuore. La virtù non ha mai parlato un linguaggio sì dolce : la » niù profonda Sapienza non si è mai espressa con tanta energia » e semplicità. Non se ne lascia la lottura, senza sentirsi miglio-» re di prima (1). » Questa sola autorità del Filosofo Ginevrino, la quale non può destar il menomo sospetto di adulazione, ci obbliga a conchiudere în favore della santità della Chiesa. Ma qui appunto, ripigliano i Protestanti, qui appunto i Cattolici si sono allontanati dalla santità primitiva dell'Autore e della Dottrina. Ma conceduto ancor questo, che cosa potranno controporre i Protestanti? Forse un Lutero, un Calvino, principali riformatori, se il mondo tutto conosce la perduta loro morale? quello poi, cui nulla posson opporre si è , che in nessun Concilio tra Cattolici è stato autorizzato il mal costume, mentre tra Protestanti si è veduto in nno de' loro Conventicoli permettersi al Landgravio di Assia che, ritenuta la prima moglie, potesse impalmarne un'altra; e così con un pubblico Decreto antorizzare la Poligamia. Ma noi non abbiam bisogno di citare questi soli esempi peculiari, se osservando il loro religioso sistema vediamo, che il fondamento stesso della morale, la loro parte dommatica è tale di portare a più gravi disordini. Che cosa infatti vuol denotare la fede poter bastare alla sa-Inte senza le opere? Che vuol denotare bastar solo la fiducia nel- . la passion di Cristo per conseguire l'eterna vita? Adunque se vediamo nelle poche lor pratiche affettare una certa esaltezza, non dobbiamo maravigliarci, se li abbiamo veduti scuotere il giogo delle leggi più sacrosante della Chiesa, e togliere ogni freno alle passioni. E in questa guisa, che si può spiegare qualche progresso della loro setta; ma però è questo un progresso senza stabilità, che dimostra il proprio carattere del Protestantismo, come il Maomettismo, religion barbara ed incolta, ha stabilità senza progresso. Il solo Cattolicismo può vantare, come vanta stabilità e progresso.

Il terzo carattere è la cattolicità, il quale conviene alla Chiesa mana à preferenza di tutte le sette Protestanti: Imperocchè, o queste si prendono unite, e non avendo tutte la stessa eredenza non possone militare contro la Chiesa Romana; o divise, o sono sempre dalla stessa superate per l'universalità de' luoghi, molto

<sup>(1)</sup> Lib. IV. tom. 3.

più pol se si consideri l'universalità del tempo pel quale i Cattolici rimontano fino all'epoca dello stabilimento della Chiesa: il contrarlo si verifica de' Protestanti i quali non vantano altra epoca se non quella di Lutero, Calvino ec. d'ondo traggono i loro nomi.

Finalmente l'ultimo carattere, e sorse il più insigne e degno di maggiore attenzione tra tutti si è l'apostolicità, o sia la continuata e non mai interrotta successione de' Pastori, che risale fino al fondar della Chiesa. È questa quell'ordinaria missione, che vantar non possono i Protestanti. Quello, che S. Agostino diceva ai Donatisti de' tempi suoi , lo stesso noi possiam ripetere ad essi ; ut edant origines Ecclesiarum suarum. Che ci mostrino i loro titoli, le loro credenziali. Lutero non fu Vescovo, nè alcun altro Riformatore, dunque non potevano avere la missione ordinaria di comandare nella Chiesa. Nè tampoco ebbero la missione straordinaria, la quale consiste nelle profezie e ne'miracoli. Niuna profezia, niun l'rofeta preconizzò la riforma: nessna miracolo attestò la lor dottrina come celeste, a meno che non si voglia porre in campo il miracolo di Calvino cennato da Bellarmino, quando cioè, avendo Calvino subornata una donna, che co'suoi pianti finger dovea la morte di suo marito, acciocchè egli in passando co'suoi seguaci avesse potuto far mostra di operare il miracolo di suscitarlo, avvenne che colui, che si finse morto, realmente mort; e Calvino picno di vergogna ebbe a darsi alla fuga. Di tal natura sono i miracoli, che attestano la missione straordinaria de'nostri Protestanti, ossia Pseudoriformatori. La successione dunque non interrotta de' Pastori fino agli Apostoli è auche un carattere assai luminoso della vera Chiesa. Questo carattere appunto faceva la più forte impressione nell'animo di S. Agostino. Tenet, cosl egli dicea (1), me ab ipsa sede Petri Apostoli, oui puscendas oves suas post resurrectionem Dominus commendavit usque ad presentem Episcopatum . successio Sacerdotum. Se dunque tanto vigore avea questo argomento a'tempi di S. Agostino, cioè al quinto secolo della Chiesa, molto più debb' averlo per noi, i quali abbiam veduta la stessa successione non interrotta per lo spezio di diciotto secoli. Dei caratteri della Chiesa vedi Zallinger (2).

### LEZZONE V.

LA CHIESA È UNA SOCIETA DISTINTA, ED INDIPENDENTE DALLA SOCIETA CIVILE.

Seguitando sempre le leggi di quel metodo , che fin dal principio ci siam proposti di osservare , non maraviglierà sicuramente alcuno , se dopo di aver fatto conoscere quale sia la vera defini-

<sup>(1)</sup> Contra Epist. Man. c. 4.

<sup>(2)</sup> Institut. Juris Eccl. Tom. 2.

zione della Chiesa, ed i caratteri essenziali, che la distinguono, rivolgiamo al presente la nostra attenzione a disaminare se la

Chiesa stessa sia una società.

Ciò che tentato si era ne'primi tempi della Chiesa da'Donatisti. e da'Novaziani, di poi dagli Albigesi, e dai Valdesi, si compl perfettamente da Lutero ne'tempi suoi, il quale per conciliarsi il favor de Principi, e consolidare cost la sua riforma, volle for coqcedero ogni giurisdizione Ecclesiastica, adottando per assioma, cujus est Regio , illius est Religio , e con fanatico furore volendo far conoscere praticamente in quanto poco conto egli avesse le sanzioni della Chiesa, fece bruciare pubblicamente tutto il Corpo del Diritto nella piazza di Wittemberg. Tutto ciò assertivamente fu detto, e fanaticamente eseguito da Lutero, allorchè comparve Samuele Puffendorfio, il quale ridusse in sistema le assertive Luterane, ed assumendo un altro principio, di non potersi cioè dare lo stato in un altro stato , non datur status in statu, sostenne non doversi considerare la Chiesa come una società distinta, ma come un Collegio esistente nella società Civile, e quindi come ogni altro ramo di Amministrazione dirsi dipendente in tutto dal potere Civilo. E questo il sistema Collegiale tanto millantato da nostri Novatori, come una delle più belle invenzioni degli ultimi secoli. Da qui hanno avuto origine le Chiese nazionali ; da qui i diritti Collegiali e Maestatici, per cui si vuolo, che la Chiesa fosse soggetta al Principe, come ogni altro Collegio, che esiste nel suo Regno. Non pertanto noi dimostreremo, che la Chiesa sia una vera società, ed indipendente affatto dalla Civile. Infatti la società nella sua più vasta idea vien definita: la concordia degli spiriti uniti fra loro per mezzo dell'ubbidienza allo stesso potere. Se dunque scorgeremo nella Chiesa un potere che indipendentemente da ogni altro comanda, ed una sudditanza che ubbidisce, dovrem conchiudere, che sia la Chiesa una vera società.

Cristo fondator di questa società, ha dato ad una determinata classe di presone il polere di ligare e di sciogliere (1); in voluto, the questi avessero giudento in suo nome, qui cea audit me austrolie questi avessero giudento in suo nome, qui cea audit me austrolie della considerata della considerat

Che poi questa società non sia stata istituita come parte di uu'altra società, ma indipendente affatto ne' suoi essenziali dalla società Civilo, chiaramente scorgesi dalle parole dello stesso Cristo.

<sup>(1)</sup> Matth. 16.

<sup>(2)</sup> Matth. 18.

Data est mihi , così dice Egli ai primi promulgatori della nuova società ; Data est mihi omnis potestas in Coelo et in terra , euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi vobis (1). Ecco come agli Apostoli ed a'loro successori fu dato il potere di propagare questa novella società senza alcun consenso ed antorizzazione de'Principi. Cristo non tolse in prestanza alcun potere dai Cesari di Roma o dai Re della Giudea , perchè ogni potere avea avuto nel Cielo. Egli diede agli Apostoli il comando di portare gli uomini alla Religione con un segno sensibile, acciocchè si conoscessero appartenere a questa nuova società, dando loro leggi di stabilità e di conservazione. Ciò che appare chiaramente dall'addotta autorità, e tanto più si conferma da ciò che leggesi poco innanzi, in cui distinguesi negli Apostoli la facoltà di predicare , euntes docete , da quella di far leggi : qui vos audit, me audit, in cui l'audire secondo il linguaggio Bibblico, vale lo stesso che obbedire, come dall'altra autorità, in cui il Padre parlando del Figliuolo dice insum audite, cioè obbedite. Quest'autorità fu sempre allo stesso modo nella Chiesa interpetrata, ed il potere comunicato da Cristo agli Apostoli anche in tempo delle persecuzioni fu sempre esercitato da essi indipendentemente da ogni altropotere; e di poi data la pace alla Chiesa, Costantino ed i suoi successori riconobbero sempre questo diritto come inerente all'Ecclesiastica società. « Durante la persecuzione , riflette dot-» tamente Monsignor Bossuet nel suo discorso sull'unità della » Chiesa, dovca questa ( la Chiesa ) vedere come una rocca gli » sforzi de Cesari contro sè stessa renduti vani. I Cesari, domanda » Tertulliamo, poteano nel tempo stesso esser Cristiani e Cesari? » Egli risponde francamente di no. Ma come i Cesari non potcano » essere Cristiani? Non è però questa una delle cufasi di Tertul-» liano; parlava in nome di tutta la Chiesa in quel suo ammira-» bile Apologetico , e ciò , che dice è vero letteralmente, ma bi-» sogna distinguere il tempo. Eravi il primo tempo in cui doveasi w veder l'impero nemico della Chiesa, ed il secondo tempo in » cui veder doveasi l'impero con la Chiesa riconciliato, ed inn sieme diveniro il baluardo e la difesa di essa. Non vedete voi » in un Salmo solo il tempo, in cui le nazioni entrano in furo-» re , in cui i Re ed i Principi invano cospirano contro il Signo-» re, ed il suo Unto ? Ma voi vedete ad un batter d'occhio un al-» tro tempo, et nunc Reges intelligite, ed ora capite o Regi. » Nel tempo della vostra ignoranza avete combattuto la Chieas sa, e vostro malgrado l'avete veduta trionfare; ora voi an-» date a crescere il suo trionfo. E ora o Begi apprendete, istrui-» tevi o Arbitri dell'Universo, servite Dio con timore .... Figlia del » Cielo bisogna, che comparisca la Chiesa quale è nata, libera ed

<sup>(1)</sup> Matth. cap. 28, vers. 18, 19.

» indipendente nello stalo ano essenziale, e non è debitireo della vano origine, chea al Radre Celeste. Quando dopo tre secoli di » persecuzione sarà perfettamente stabilita, e perfettamente gono verinta pel corso di tanti secoli senza verno unampo soccoso, » apparria certamente che Ella all' nomo nulla devo. Venite ora o "Cesarir geli do ormai tempo, el nunc Rogos instiligio." A via corso nulla corso. Roma ti sarà soggetta, ma tu viacerai con la croce. Roma la prima vedra queste granda spettanolo, un l'imperator vittorioso prostrato innezia ella tomba di un pescatore, e divennto un suo discepolo 1.5 finq ulli gran Vescovo di Meaux.

Da tutto ciò chiaramento appare, che la Chiesa son sia stata fondata a fornia di Collegio, come pretende il Pullendorfio. Il Collegio, si stabilisce tra i confini di uno Stato, al contrario la Chiesa non riconosce limiti nella sua istituzione: il Collegio può sciogliersi da n'unu Principis, ma lo stesso non può dirsi della Chiesa: il Collegio si stabilisce col consenso del Principe, la Chiesa fia stabilita a dispetto degli stessi Romani Imperadori.

Nè valo il dire, che posta l'indipendenza della Chiesa dallo Strao, civile, andrebbe a verificarsi il mostro del Regnau in: Regna, casendovi così due poteri sommi nella medesima società. Imperceche allora ciù potrebbe avverarsi, quando amendue le autori fossero somme nel medesimo genere, ed ordine: Noi sosteniamo l'oppesto, giacchè se diverso è il fine dell'uno e dell'altro potere, ciascuno può esser somme nel suo genere; ed in futti l'impero attende alle coso di questa terra, la Chiesa regola l'umo in tutto quello, che può condurle al Cielo: l'oggetto del prime è la felicità terrena, l'oggetto di questa è l'eterna. Aduqua l'autorità di Dio soltanto dovendo essere somma in ogni genere, e potende lo autorità umane essere somma in ogni genere, e no li su un altro, conchiudiamo, che niun jocconveniente risulta dall'ammettere il potere spirituale indipendante ne suo essenziali dal potere Civile.

Quado poi ai dritti Maestalici, che tanto oltre, vorrebbe spiragere il Pulledorfto, diciamo, che questi due poteri sono intimamente connessi nella civile società come l'anima col corpo, e trovansi in reciproche relazioni nella società medesima. Queste due Polestà-essendo totalmento distinte, non possono dirsi l'una direttamente dall'Ista dipendente, ma essendo intimamente congjunte, esisto però fra loro una indiretta dipendenza, l'autorità spirituale dalla temporale per la libera esceuzione de Suoi Canoni, per far meglio o più comodamente servire i popoli a Dio, per distra come dice S. Gregorio (1) la strada del Paradiso, o per dare come dice S. Gregorio (1) la strada del Paradiso, o per dare come dice S. Gregorio (1) la strada del Paradiso, o per dare come dice e si suoi Canoni, un sosteno più sensibile alla sua disciplina; e finalmente la temporale dalla spiritualo, per avero una sanzione più potente alla sua leggà-;;

<sup>(1)</sup> Greg. lib. 11, epist. 62. (2) Discorso sull'unità della Chiesa.

Gou questi principi si dimostra a chiare note l'assirdià del sistema dell'Abbate La Monnais, il quale pretendendo, che la dichiea considerar si debba von solo distinta, ma totalmente disgiunta dallo Stato, incorre nello siscos errore, come so dicesse, che nello siesso uomo l'anima si debba considerare totalmente divisa dal corpo. Con questi medesimi principi si concilia quella questione tanto dibattuta da Teologi e Canonisti, so cioè la Chiesa debba dirisi nello Stato, o lo Stato nella Chiesa. Noi diciamo, che la Chiesa è nello Stato, so lo Stato è nella Chiesa. La Chiesa è nello Stato, sono perche cosa dello Stato, ma perche regolar deve gli uomini, che sono nello Stato; e lo Stato è nella Chiesa, perchè nello spirituale è soggetto alla Leggi della Chiesa.

## LEZIONE IV.

#### DELLA FORMA DEL GOVERNO ECCLESIASTICO.

So la Chiesa presenta l'idea d'una vera Società indiprendenta afatto n'esuoi essenziali da ogoi Società civite: se ogni Società civite a ogni Società civite a ogni Società civite a ogni Società civite ancia Società Electeriastica questa triplica persona morale? Volgiamo per poco attento lo aguardo sulla natura della Società Escapita del Companyo del Comp

Lutero e Puffendorfio dichiararono inptili cosiffatte ricerche . quasichè a modo degli stati civill st domandasse da noi , quale fosse la forma dell'Ecclesiastico governo. Essi tennero un tal linguaggio perchè evitando ogni discussione al proposito avessero potuto spargere più facilmento i loro errori : ciocchè dappoi si è ripetuto da'Giansenisti , e ci duole fortemente l' animo come anche alcuni tra cattolici inavvedutamente si fanno l'eco di questi col declamar pure contro l'utilità di tali quistioni, allegando per motivo non avere giammai nostro Signore tenuto parola di società , di potere , di ministero ec. Noi , per ragionare con maggior precisione della Ecclesiastica gerarchia, facciamo primamente osservare, che nel domandar questo non intendiamo equiparare l'Ecclesiastica Società alla Civile, ma cerchismo soltanto conoscere, se il potere della Chiesa si trovi presso ad una o più persone; ed a quale tra queste. E poi, ancorchè il divino fondator della Chiesa non avesse usato glammai del nome di Società, ministero ec. come neppure della voce consustanziale e transustanziazione, siccome in Teologia queste parole non si sono credute inutili a maggiormente precisare il domma cattòlico, così le disquisizioni del diritto Ecclesiastico sono state da tutti eli uomini di senno reputate utilissime, specialmente a di nostri, in cui tanto si è ragionato in fatto di giurisdizione. Con queste vedute l'immortal Pontefice Leon XII non ha guari Istitul nell'Archiginnasio Romano una novella Cattedra di diritto pubblico Ecclesiastico.

Determinato così l'oggetto delle nostre ricerche, esaminiamo ora, che cosa abbiano i Protestanti ed i Cattolici opinato sul medesimo. Lutero nel libro de potestate Papae, e Calvino nel libro quarto delle sue istituzioni asseriscono che il Governo della Chiesa sia Democratico, cloè popolare. Questa medesima opinione venne in differenti termini, e con qualche modificazione rinnovata da Edmondo Richerio nel 1611 nel suo libro de Ecclesiastica et politica Potestate. Ho detto con qualche modificazione : imperocchè i Protestanti sosteneano, che il Potere era nel popolo, e che dipoi era stato o usurpato al popolo, o volentariamente da questo conceduto a'Preti e Sacerdoti; laddove Richerio disse, che Cristo essenzialmente e primamente avesse dato il suo potere a tutti i membri della Chiesa, e che lo stesso Cristo secondariamente e ministerialmente l'avesse conceduto a Pietro, ed agli altri Vescovi, Sicche, tranne qualche piccola variazione, il Sistema Richeriano si accorda con quello de Protestanti. Van Espen (1), e Febronio (2) sono dello stesso sentimanto. Contro costoro diciamo, che il governo della Chiesa non è democratico. Cristo non al popolo . ma immediatamente agli Apostoli disse : Data est mihi omnis potestas etc. (3). Qui vos audit etc. Dunque ha dato agli Apostoli il potere di predicare e di far leggi indipendentemente dalla comunità della Chiesa. Di più, Egli ha detto a Pietro (4), Pasce agnos meos , pasce oves meas, ed a tutti i Pastori della Chiesa fu detto : Pascite , qui in robis est , gregem Dei (5) , ove il pascite , secondo il linguaggio bibblico significa governare, come si legge di Davide (6) , allorche fu assunto a governare Israele : Puscere Jacob servum ejus ; che dir voleva regere. S' aggiunge ciò che leggesi negli atti degli Apostoli (7), in cui non si dice essere stati i Pastori dati alla Chiesa dal popolo, ma bensi dallo Spirito Santo: Attendite vobis et universo gregi, in quo posuit vos Spiritus Sanctus Episcopos regere Ecclesiam Dei. Finalmente niente di più chiaro di quelle parole da Cristo dette a Pietro (8) : Tu es Petrus; et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam, donde rilevasi, che sopra di Pietro e de'suoi successori, e non già sopra la plebe Cristiana

<sup>(1)</sup> Tract. de censur, cap. 2.

<sup>(2)</sup> De statu Ecclesiae, et legitima potestate Romani Pontificis.

<sup>(3)</sup> Matth. XVIII. 18.

<sup>(4)</sup> Joan. XXI. 15.

<sup>(5)</sup> Epist. Petr. 1. cap. 5. vers. 2.

<sup>(6)</sup> Ps. 77. v. 77. (7) Luc. act. XX. 28.

<sup>(8)</sup> Matth. XXVI. 18.

volca Egli fondar la sua Chiesa. Dunque dalle Scritture, che ci rapportano le procle, e quiodi la mente del Foodotr della Chiesa si deduce, che il governo di questa non esiste presso il popolo; ed in conseguenza non sia affatto Democratico. A tutto questo fineraesposto s'aggiunga il fatto; giacche in niun luogo dell'antichità Scara si osserva, che la Piebe Cristiana sibbi atto leggi, o stabilità pone avverso a' trasgressori di esse, o finalmente costituiti il Maggistrati ed i pubblici fineralorati della Chiesa.

Nè si opponga l'autorità della Scrittura, in cui trovasi il dio Ecclesiae, che essi vorrebbero interpetrare per una giurisdizione conceduta alla Plebe Cristiana. Quivi non s'intende il popolo, ma l'autorità Ecclesiastica. Ed ecco quanto rilevasi dal testo intero (1); Cristo nel raccomandare la correzione fraterna prima inculca ad avvertirsi il simile a solo a solo: poscia comanda, che si usino i testimoni, adhibe testes, ecco che qui s'indicano tutti indistintamente quelli che sono del popolo; finalmente die Ecclesiae, ecco il potere Ecclesiastico; altrimenti sarebbe stata una inutile ripetizione. E così in fatti l'interpetra S. Giovanni Crisostomo (2): Ecclesiae commenda, idest praesidibus Ecclesiae. Neppur cosa alcuna può inferirsi dalle primitive elezioni, in cui interveniva la Plebe, perchè l'intervento di essa non significava la legale elesione ed istituzione, ma semplicemente una testimonianza, che rendea la Plebe sui costumi di coloro; i quali doveano essere promossi, e che doveano avere un buon nome in faccia al pubblico, secondo il consiglio di S. Paolo, ut testimonium habeant ab his, qui foris sunt. E finalmente nulla si può conchiudere dall'esempio di

S. Cipriano, del quale si servono i Protestanti, che niuno affare d'importanza risolvea in Diocesi senza l'intervento della Plebe; giacchè questo Padre della Chiesa così regolavasi, non per necessità, ma per sua volontà. Dalle fin qui esposte ragioni a chiaro meriggio si scorge, che il governo della Chiesa non sia Demo-

Escluso il sistema Democratico siegne Pojisiono di coloro, i quali dicono, che la forma dell'ecclesiastico governo sia Aristocratica. Di questa opinione fu Diocetor Patriarea Aleasandrino nel quinto socolo della Chiesa, seguito da tutti i Greci Scismatici, i quali non riconoscono nel Romano Pontefice il Primato di giurisdicione, ma soltanto quello di onore, come colui, che si considera da loro il primo fra gli uguali. Della stessa opinione sono pure quelli tra Protestanti i, i quali sono compresi sotto il nome di Presblieriani. Costoro ripongono il governo della Chiesa del Prebilerio, e quindi comandardo, secondo il loro sistema, i Principali soltanto, conchiudono essere Aristocratico il governo Eccisastico. No inella Chiesa, senza derogare all'autorità del Precessastico. No inella Chiesa, senza derogare all'autorità del Pre-

cratico.

<sup>(1)</sup> Matt. XVIII. vers. 15.

<sup>(2)</sup> Homit. 60.

shiterie, riconsecendo per fede l'autorità de Vescori jure dicino superiore a quella de l'reti ; e l'autorità del Sommo Pontefice jure deino superiore a quella de Vescori; a senda quello il Primato di conce e di giurisdizione, como venne definito di fede dal Concilio di Firenze, e come rapporteremo parlando del Romano Pontefice, dobbiam conchiudere, che il governo della Chiesa non può considerarsi mortamente Aristoratico.

. Non essendo dunque il governo Ecclesiastico nè Democratico, nè Aristocratico, chiaro si rende che sia Monarchico (1), Audeo do così la bisogna, sorgè un dubbio; questa Ecclesiastica Monarchia è assolota o temperata? Formerà questo il soggetto di un'altra Lezione.

## 22230YZ 723.

#### IL GOVERNO DELLA CHIESA È MONARCHICO ASSOLUTO.

Moltissimi tra Teologi e Canonisti sostengono essere il governo Ecclesiastico Monarchico temperato dall'Aristograzia, e quindi Monarco-Aristocratico lo appellano. I Giansenisti i primi, veri Protestanti in disciplina, siccome i Protestanti sono veri Giansenisti nel Domma, giusta il loro sistema Teologico, ed i principii ricavati da un'arbitraria definizione della Chiesa; pretendendo che le Bolle Pontificie, per aver forza di legge, abbisognassero del consenso tacito o espresso di tutti i Vescovi, manifestamente dichiararono essere il governo della Chiesa Monarchico temperato dall'Aristocrazia. Ammessa per un momento solo siffatta dottrina ognun vede, che il fine de' postri Giansenisti si è quello di rovesciare fin dalle fondamenta il Primato di giurisdizione da Cristo conceduto al Romano Pontefice, e sottrarsi cosl ai fulmini del Vaticano, pronti mai sempre a condannare le loro ereticali dottrine. In fatti sarebbe sempre loro riuscito facile il trovare pochi Vescovi ligii al lor partito, la dissensione de'quali sarebbe stata bastevole per rendere vana qualunque Bolla del Romano Pontifice. Ecco dunque il motivo, per cui il Giansenismo, che il dotto Le Maistre definisce per una setta scaltra ed ipocrita, ebbe ricorso a questa mal sognata teoria.

Monsig. Giacomo Benigno Bossuet, tume, e splendore della illustre Chiesa Gallicana, che nortsapremmo giammai lodare abbastanza, senza essere Giansenistas, e però del medesimo sentimento. Egli in un tempo difficile, in cui troppo mal' umore esistente tra la corte di Francia e la Santa Sude, forse per evitare maggio-

<sup>(1)</sup> Oltre la pruova indiretta, che abbiamo qui apposta sul governo Monarchico della Chiesa, tutte le altre ragioni, che dimestrano direttamente l'assunto saranno esposte nella dimestrazione della monarchia assoluta della Chiesa, e ciò ad evitare inquiti ripettizioni.

ri disordini fu obbligato per comando di Luigi XIV a compilare quattro articoli sui limiti del potere Ecclesiastico, i quali sotto il nome comprendonsi di Gallicanismo, o sia di libertà della Chiesa Gallicana. Questa dichiarazione compresa in quattro articoli (1) appena comparve in Francia nel 1682 fu condannata da Innocenzo XI nella sua Costituzione inter multiplices e rinnovate ultimamente le stesse dottrine nel Sinodo di Pistoja, furono di nuovo condannate come erronee, temerarie, scandalose da una bolla di Pio VI che comincia Auctorem fidei. Monsignor Bossnet, tra perchè temeva la condanna della sua dottrina, e perchè teneva nonessere infallibile ciascun Pontefice anche quando parla ex Cuhedra, che anzi diceva questo inferiore al Concilio, ne inferiva, che la facoltà legislativa nella Chiesa esisteva presso il Romano Pontefice. ed i Vescovi o uniti o dispersi. Posta questa teoria, necessariamente si conchiudeva non essere Monarchico assoluto il governo Ecclesiastico, ma bensì temperato dall'Aristocrazia.

Ma chi non vede dalla semplice storia de'fatti essere un tal sistoma un ritrovato in tempo di ribellione, per eludere i Pontificii decreti? Ora, senza far menzione delle ragioni, che a suo luogo addurremo, le quali dimostreranno la falsità delle Gallicane proposizioni, se il sistema de' Giansenisti e di Bossuet fosse vero . Cristo malamente avrebbe provveduto alla Chiesa col darle un potere precario: tale sarebbe infatti, se per aver forza di legge una Bolla del Pontefice aspettar si dovesse l'assentimento della Chiesa o unita, o dispersa. Quanto è difficile convocare un Concilio Generale | Quante difficoltà non incontrerebbe da parte di quei, che potrebbero avere interesse d'impedirlo! Per convincersi di una tal verità, basta leggere la Sforia del Concilio di Trento, compilata dai dottissimo Pallavicini. E trattandosi della vera Chiesa dispersa, facil cosa sarebbe trovar pochi Vescovi fautori di un etrore, i quali col reclamare contro una Bolla Pontificia, impedirebbero col loro dissenso l'esecuzione della stessa. Intanto l'errore avrebbe campo a diffondersi per tutta la Chiesa, e più profonde gittar le sue radici. Dal fin qui esposto chiaro dunque rilevasi l'assurdo di un tale sistema.

Il Cardınal Bellarmino, illustre per santità e per dottrina, e che ne suoi libri delle controverise noministrò i Cattolici il meszo di difendere tutti i dommi di nostra fede contro gli sforzi uniti de Protestanti nelle Centorie di M§gdeburgo, anchi Egli sostiene, che il governo della Chiesa sia Monarco-Aristocratico. La sua prinone è seguita da moltissimi altri Teologi, e di si questi tempi anche dal Dotto Canonico De-Pulgure (2) nelle sue Istituzioni Teologiche. Alto rispetto all'autorità di uomini così dotti e profondi;

Vedi quanto sarem per dire sui quattro articoli Gallicani nella seconda parte di questo libro alla Lezione XI.
 L'b. II. Cap. VIII.

noi però ci restringiamo a rifictiere, che l' mico motivo, che las pinto questi grandi nigegni a tenere simile opinione è stato l'ossertare, che i Vescovi non riconoscono la loro tistitizione dal Romano Dontefice, ma dallo Spiriti Santo sono chiamati y regolare la Chiesa di Bio; dunque jure proprio essi comandio nella Chiesa si essas, al contrario, essi dicono, nel governo Monarcilico co-potendo dunque conciliare queste due idee, conchiudono, che l'il governo della Chiesa sia Monarchio temperato dall'Aristocrazia.

E però da osservarsi , che può darsi una Monarchia assoluta , la quale non escluda, che alcuni, quantunque indipendenti nella toro istituzione dal Sovrano, ne dipendano però nell'esercizio della ginrisdizione loro appartenente. Infatti nella Monarchia Baronale prima dell'abolizione della fendalità i figli de Baroni, giusta l'economia di quei tempi, succedevano ai rispettivi genitori senza il bisogno di un'attuale istituzione del Sovrano, benchè riconoscessero sempre nel medesimo il primato di giurisdizione. Dunque l'idea della Monarchia-assoluta non esclude che alcuni vi sieno indipendenti nella loro politica esistenza, purchè si salvi che siano dipendenti nell' esercizio delle lor funzioni. Al contrario nel governo Monarchico-Aristocratico il potere legislativo esiste di necessità non solo presso il Sovrano ma benanche presso gli Aristocrati: in guisa che le leggi di quello sono nulle senza il consenso di questi. Applichiamo queste teorie sociali al governo della Chiesa. Posta l'ipotesi del Bellarmino; il Pontefice nelle sue decisioni avrebbe assolutamente bisogno del consentimento de' Vescovi, e quindi senza di questo sarebbero di nessun vigore; eiò che mena all'assurdo. Per l'opposto sostenendo , che il governo sia Monarchica assoluto, niuna ingiuria si apporta all'Episcopato, il quale sempre rimane di Divina istituzione, non ripugnando tuttocio all'idea che abbiamo sviluppata di tale governo.

Per tutte queste ragioni rimanendo, dimostrato non essere il governo della Chiesa temperato dall'Artistorazia, equi è necessario concliudere che sia Monarchico assoluto. E per verità questa opinione è più conforme alle Divine Scritture, a quei libri cicè, che guardati anche nel loro aspetto istorico ci fan conosecre la intenzione del Fondator della Chiesa, alla dottina dell'Angelico doltor S. Tommaso; ed a quella del suo acntissimo Comentatore Cardinal Gactano (1). Infatti - al Chiesa viene paragonata nelle Scritture ad uri campo, ad un ovile, ad na regno, ad una casa, ad un corpo, dalle quali autorità inferiscono i Padri, che se nol·l'ovile, nel campo de, un solo comanda, dunque un solo comandar deve nella Chiesa, o quindi il suo governo è Monarchico, c malamente, e con improprietà si direbbe, che comanda un solo, se per poeo finger si soglia con qualche temperaneno di Aristo.

<sup>(1) 2. 2.</sup> q. X. art. XI.

crazia. Ma trascurando i paragoni, sentiamo le parole stesse di Cristo. Egli prima di dire a tutti gli Apostoli, in cui trovavasi ancor Pietro: Quodcumque solveritis etc. avea già detto a Pietro solo: Tu es Petrus etc. , quodeumque ligaveris etc., per mostrare , che Pietro solo poteva fare tutto ciò, che avrebbero potuto faro tutti gli altri uniti con Pietro; ma perchè lo disso prima a Pietro? Per mostrare che il potere negli altri Apostoli dovea discendere per Pietro. Il che confermasi maggiormente con l'altro discorso tenuto da Cristo a Pietro, in cui dopo d'aver detto che il demonio avrebbe attentato contro la Chiesa, gl'impone di pascolare, ossia reggere e gli agneili , e le pecore ; pasce agnos , pasce oves , ed i capretti, e le madri, ed i Pastori; Pastori rispetto a popoli, e pecore rispetto a Pietro. Desumesi finalmente dall'incarico, che ebbe Pietro di confermare i suoi Fratelli, ma quali Fratelli? Gli Apostoli stessi. Cosl Pietro, riflette Bossuet, comparisce il primo in ogni cosa; il primo a confossare la fede, il primo con l'obbligo di esercitare l'amore, il primo che vide Cristo risuscitato da'morti, il primo quando bisognò compire il numero degli Apostoli, il primo che con un miracolo confermò la fede, il primo a convertire gli Ebrei, il primo ad accogliere i Gentili , il primo in ogni cosa. Ora l'autorità di Pietro deve trasmettersi a'suoi successori, perchè ad una Chiesa perpetua anche il potere dev'essere perpetua. Dunque se il Sommo l'ontefice, successore di Pietro ha giurisdizione col pascere, reggere, confermare tutti gli altri Vescovi, dobbiam conchiudere, che il governo della Chiesa sia Monarchico assoluto. A tutto ciò si aggiunga l'autorità di S. Tommaso, il quale dice, che la nuova edizione del Simbolo appartieno al Sommo Pontefice: ad quem, dice il Santo Dottore, pertinet finaliter determinare ea, quae sunt fides, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur. Dunque siccome in civilibus l'appartenere al Sovrano la compilaziono ed il rettificamento delle leggi, fa conchiudere essere il governo Monarchico, così possiam conchiudere in Ecclesiasticis; che se appartiene al Pontefice la novella edizione del Simbolo, obbligatorio per tutti i fedeli, il governo sia senza dubbio Monarchico. Ed altrove dimostra il Santo Dottore, che a conservare l'unità della Chiesa è necessario che un solo a tutti comandi. Ad unitatem, eost egli si esprine (1). Ecclesiae requiritur, quod omnes fideles in fide conveniant. Circa vero ea, quae fidei sunt, contingit quaestiones moveri, per diversitatem autem sententiarum divideretur Ecclesia, nisi in unitate per unius sententiam conservaretur. Exigitur ergo ad unitatem Ecclesiae conservandam, quod sit unus, qui toti Ecclesiae praesit.

Finalmente vi sono ancora altre ragioni di congruenza, che noi lasciamo a Teologi: cioè cho se uno è il Capo della Chiesa trionfante, uno il sapo della Chiesa nella Società domestica, uno nel-

<sup>(1)</sup> Conir. gentes, Lib. 4. cap. 76. n. 2.

l'antica Chiesa, e nel nuovo Testamento, uno il capo invisibile, uno ancora debb'essere il capo visibile; ma queste, come dice-

va, sono ragioni di congruenza:

Premesse tali nozioni; possiamo facilmente formarci una idea dello stato pubblico della Chiessa della Monarchia Baronale. Se non che i difetti e gli cecessi, per cuj fu necessario abolire la qualità; sono all' Ecclesiastica forma pierettamente estrane i esconosciuti; in cui i Vescovi non sono oreditarili; ma elettivi, e si eleggono a ragioni veduta; e de sesendo varii gli anelli nella Ecclesiastica Gerarchia, molti perciò sono gli argini contro gli abugi, e massime la triennale relazione, che portar debbno i Vescovi presso la Santa Sede sull'amministrazione delle loro Diocesi fa sl, che questi siano costiti all'adempimento del foro doveri.

Avendo sulle più ferme basi stabilito che il governo della Chiesa sia Monarchico, varie illazioni si deducono da questo principio.

1. Nuna inguria interdilamo arrecare all'autorità Vescovite; e diciamo, che i Vescovi sono d'atturcino divina, secondo ciò che disse Cristo: Siriar mirit me Puter, et tyo mitto vo. [1]. E.S. Paolo dice essere Apostolo no ab hominibus, neque per homine, sed per Jasum Christum, et Deum Puterm [2]. Dunque non sembra plausibile l'opinione di Sarazin, e di altri Pologie e Canonità, quali han sostenuto, che ogni potere Ecclesiastico sia dal Papa così per la collazione, come per la istituzione.

2. Il Pontefice Sommo rappresenta il potere nella Società Ecclesiastica, il quale fa le leggi obbligatorie per tutti, o solo, o nel

Concilio Generale.

3. Potendo il Pontefice anche solo far leggi obbligatorie per tutti, il Concilio Generale non è di assoluta necessità, ma lo è soltanto di necessità ripotetica, come meglio svilupperemo a suo luogo.

 Potendo il Pontefice far delle leggi solo, senza il Concilio generale, e non potendosi questo chiamar generale senza il Pontefice, il Pontefice è superiore al concilio generale.

## TEXIONE AIR.

#### FONDAMENTO DELLE LEGGI CANONICHE:

Essendo la Chiesa una vera società, cui è necessario un potere di questo senza dubbio nasce il diritto di la leggi. Noi abbiamo dimostrato abbastanza, che il Pontelloco solo, o col Concilio rappresenta il potere nella società Ecclesiastica. A lui dunque si appretiene il diritto di formar queste leggi. Mi a legge non devessere l'espressione del capriccio; essa regolar deo Lossami di quei, che lam dato il nome a questa società, per conducti al più nobil

fine, cui l'uono possa aspirare; cioè, secondo la bella sentenza di Leibnizio, alla società la più perfetta sotto il più perfetto de Monarchi. Il potere Ecclesiastico dunque deve riconoscere un fondamento, su cui modelli i suoi Canoni. Ma quale sarà questo fondamento? Rimontiamo un po' più alto. Noi dicemmo, che il Diritto Canonico è diretto a regolare il Culto che l'uomo deve al suo Creatore: questo Culto forma parte della Religione insieme col Domma e con la morale; dunque riconoscer debbe la parte quello stesso fondamento che riconosce il suo tutto , cioè la Religione. Ora questa ripete il suo fondamento dalla natura di Dio e dell'uono , e non potendosi quella conoscere , che per la rivelazione di Dio, dunque su questa divina rivelazione poggia anch'esso il Diritto Canonico. Quindi è che si può stabilire come fondamento, o per parlare il linguaggio de'moderni, come principio conoscitivo del Diritto Canonico quella proposizione : de jure sacro, ejusque partibus convenienter divinae fidei dissere. Che se i decreti della fede sono racchiusi nel Simbolo, ne segue che i canoni disciplinari debbon discendere da quelli, siccome le conclusioni dai loro principî. Dunque il fondamento del Diritto Canonico è per appunto il Diritto Divino.

Ma il Diritto Divino non solo comprende ciò, che Dio si compiaque dettare all'uomó, ma anorca ciò, che gli serisse nel cuore, e che sotto il nome comprendesi di legge di natura. Su questa legge deve il Diritto Canonico stabilire le sue prime fondamenta, come quelle su cui è fondata la stessa Religione, e dalla quate presero norma tutte le unuante elgislazioni nel non l'asciassi giamte presero norma tutte le unuante elgislazioni nel non l'asciassi giammente, del non ledere chicchessia, del dare a ciascuno ciò che gli peetta, honsets vierer, neminen factore, suum cuioue tribuere.

Office la legge naturale, comprendest sotto if nome di Diritto Divino anche i positivo, chi per appunto quello, che dicesi rivelazione di Dio. Or questa rivelazione altra fu scritta, altra fia affidata alla tradizione, in guisa che così la scrittura, come la tradizione van comprese sotto il nome di rivelazione, che a somigianza di un fonte si divide in due principali russelli. Noi parleremo partitamente di amendue secondo il rapporto, che ha ciaseune col Diritto Canonico:

La Scrittura si considera nell'antice e nel nuovo Testamento; val quanto dire prima e dopo la venuta di Cristo. Lantico Testamento comprende una triplice specie di precetti, cicè morali che risguardavano i costuini, certinoniali che al rito appartenevano et al culto, e finalmente legali che regolavano la giustiria, giacchi igoverno degli Ebrigi essendo Teceratico, Ididio non solo dettavo lore quanto concerneva la Religione, ma regolava altresì le legidemporali dello Stato. Tutti questi precetti, aleuni furono periorionati, altri cambiati, ed altri in fine interamento aboliti coli movo Testamento, e secondo queste ultime modificazioni posto.

no sollanto servir di norma al Diritto Canonico. Imperocchè i precetti mortali furono perfezionati nel nuovo lestamento da coini; il quale venne nel Mondo non per abolire, ma per perfezionare la legge; i Cerimontali essendo figure, che rappresentavano Cristo, vonuto il figifrato, dovean cessare, ed essere supplifra altir risti più perfetti, e più proporzionni allo satto pubblico ed universalo più perfetti, e più proporzionni allo satto pubblico ed universalo più perfetti, e più proporzionni allo satto pubblico ed universalo vendo Cristo nichiarato uon esser mondano na tempora el la suo Regno, repum memm non este di hoc Mando.

Quanto poi alla tradizione, formando parte della rivelazione Divina, deve anch'essa servir di fondamento alle leggi Canoniche. Cristo Signor nostro nello stabilire la società Cristiana non tutto volle clie fosse'scritto, ma parecchie cose affidò alla tradizione. in quel tempo specialmente, che disorto da morti, prima di ascendere al Cielo , si trattenne cogli Apostoli per quaranta giorni , loquens , dice la Scrittura , de Regno Dei , e ciò per molte ragioni, che diffusamente espone l'eruditissimo Melchior Cano (1): cioè affinchè i Gentili non avessero potuto deridere i nostri Misteri, acciocchè i Cristiani gli avessero vie più rispettati , e per tacere di molte altre, acciocchè fossero rimasti più altamente impressi ne'loro cuori. L'esempio di Cristo fu seguito ancor dagli Apostoli , e S. Paolo scriveva a nome di tutti a' Corinti . allorche dice." va : non judicavi aliquid me scire inter vos . nisi Jesum Christum. et hunc crucifixum; sapientiam autem loquimur inter perfectos. La Chiesa - seguendo anch' Ella l' esempio di Cristo e degli Apostoli stabili successivamente molte cose senza consegnarle in carta. Da qui ebbe la sua origine la divisione della tradizione in Divina . Apostolica, ed Ecclesiastica. La prima contiene ciò, che Cristo immediatamente comunicò agli Apostoli, e che questi hanno a noi rivelato, come la perpetua Verginità di Maria ed altro, Ella poggiando immediatamente sulla Divina rivelazione è immutabile : giacchè la regola della fede, come dice Tertulliano dev'essere una. immobilis ac irreformabilis (2). La seconda , cioè la tradizione Apostolica è la disciplina stabilita a viva voce dagli Apostoli come Pastori della Chiesa; per esempio, il digiuno quaresimale. E finalmente l'Ecclesiastica è la disciplina stabilità dai successori degli Apóstoli confermata dall' uso de fedeli, e trasmessa fino a noi, come le vigilie e gli altri statuti e consuetudini della Chiesa. Questa, risguardante per lo più non la fede, ma la disciplina, può soffrir variazioni, secondo le condizioni di tempo e di luogo. In generale si può distinguere la vera dalla falsa tradizione per quella regola somministrataci da S. Agostino. Quod universa tenet Ecclesia nec in Conciliis habitum , sed semper retendum est , nonuisi auctoritate Apostolica traditum rectissime creditur (3). Dal fin qui

<sup>(1)</sup> Lib. III. de locis Theologicis.

<sup>(2)</sup> Tertuit. de Virgin. Veland. (3) De Baptism. contr. Donatis. Lib. 4. cap. 34.

esposto possiamo conchiudere la presente lezione col dire, che a prescindere dalla legge naturale, come prima base d'ogni legge, la Diviua rivelazione è il fondamento delle leggi canoniche; e distinguandosi la medesima nella tradizione o pella Soritura, il Diritto Canonico e 'una e l'altra riconosce; cos l, oltre la tradizione ou esso è stabilito sull'antico cou li movo Testamento; in diretto in lutto quello, che non de stato abrogato dal muovo. Quindi è che in region della sua origine il Diritto Canonico meritamente si divide in Divino ed Umano, intendendosi pel primo quello, che ci viene dall'uomo, sempre per ròsul fondamento della Legge Divina.

## BEZIONE 22

#### NATURA DELLE LEGGI ECCLESIASTICHE, COSTITUZIONI PONTIFICIE.

Se il fondamento delle leggi Ecclesiastiche ha formato l'oggetto della precedente lezione, ragion vuole, che nella presente ci occupiamo della natura delle medesime. Desse, abbenche procedano dallo stesso potere, diversamente vengono modificate da varie condizioni: quindi diversa è la forza, con la quale obbligano.

Noi no faremo un esame compiuto:

Si è dimostrato, che il Sommo Pontefice o solo, o col Concilio generale ha il diritto di far leggi ; ed ecco la ragione per la quale le leggi Ecclesiastiche altre si chiamano Costituzioni Pontificie, ed altre Canoni Conciliari si appellano: e tutt'insieme le leggi costituiscono dell' Ecclesiastica società. Tratteremo in preferenza delle prime nella presente lezione, e nella seguente delle altre. E ciò per due importanti motivi. 1.º Perchè le regole Conciliari debbono essere confermate dal Pontefice, per avere il loro vigore, il che non si verifica delle Costituzioni Pontificie per rapporto ai Concili. 2.º Perchè prima che i Concili generali avesser fatto delle leggi per tutta la Chiesa, di già il Romano Pontefice avea dettato le sue, come avvenne nel secondo secolo dell' Era volgare nella causa de'Vescovi Asiani per la celebrazione della Pasqua, i quali furono obbligati a seguir la sentenza di Papa Vittore. Che poi il Pontefice avesse fatta una vera legge, desumesi dalle pene contro loro minacciate.

I Romani Pontefici successori di S. Pietro, fin dai primi tempi della Chiesa scrissero a vari Vescovi, i quali da tutte le parti della Chiesa scrissero a vari Vescovi, i quali da tutte le parti del l'Orbe Cristiano consultavano la S. Sede, come depositaria dell'Apostolica Tradizione, siccomo rilevasi dalla lettera di S. Clemente a Comiti, dalle mollissime d'Innocenzo Le di Leone Magno, che diceva, Apostolicam sedem innumeris esse consultam. Que sel lettere per lo più si facevano col consiglio de Vesgovi più de l'estori partici.

cini a Roma, i, quali due volte l'anno riunivansi nella Città, per trattar le cause più urgenti del Cristianseime, sebbene anche senza questo piecolo Concilito, i Romani Pontelici nelessi di maggior momento serivevano como Vietaridi. Ciristo, in forza del Primato su tutta la Chiesa; e quando volevano, che le loro risposte fossero servite di norma generale, «scrivevano, ai Vescovi delle Sedi principali, y acciocche questi le avessero comunicate agli altri: quindi talli ettere obbro forza di leggo, fi uroro chiamato Devratales, ciò Epistolas decretales. Queste erano acolle son gran rispetto dalla Cluisea, a equando insorgera qualche dubbio sull'astenticità di queste leggi, si ricorro fi, ciciali. Così S. Girolamo, por convincere Rufino sull'astenticità delle lettere di Anestasio I a Giovanni Gerosolimitano, lo provoca a ricorrore ad Archivium, detto lattimulo Charatrium, Serimium etc.

Queste lettere Pontificie, o furono generali e si dissero Costituzioni, le quali avendo vigor di leggi si possono definire come queste: Ordinatio rationis ad bonum comune Ecclesiae a summo Pontifice promulgata; o furono particolari, e si dissero Rescritti. In quanto alle Costituzioni in generale non abbiamo altro da osservare, fuorchè le posteriori abrogando le anteriori , non si oppongono però alle consuetudini e privilegi particolari, a meno che di questi non si faccia particolare menzione. In quanto poi al Rescritto, vien questo definito: responsum Principis scripto redditum ad alterius istantiam. Sotto il nome di Principe qui s'infende il Sommo Pontefice. Dicesi scripto redditum, per distinguersi dall'oracolo a viva voce, e finalmente il dirsi ad alterius istantiam eschide i rescritti, i quali si fanno di moto proprio dal Sommo Pontefice, e che vanno sotto il nome di motu proprio. Or se l'istanza si può fare o per impetrar grazia, o per domandar giustizla ; da qui nasce la differenza de' rescritti di grazia, e di giustizia.

E antichiasimo nella Chicas Vasode resertiti, e discendono questi dalla atessa ragion del Primato, como dimosteremo a suo luogo. S. Girotamo diceva, che ai tempi suoi la Sude Apostolica era consultata da tutto l'Oriente, e ol Occidente: Cum in Chardis Ecclesiasticis juscarem Damasum Romanac Urbis Epiccopum, el Oriente, occidentispes consultationibus responderen (1). Essi divenero più frequenti, allorche molti diritti fuono alla Santa Sole riservati. Questi reserviti, come al presente, si spedivano altri in forma graticas; nel primo caso si propone il concorso, e di l'inencito si conferisce al più degno tra gli approvati; puel secondo caso si concede dal Pontefice di moto proprio, o a semblec proposta dell'Ordinario.

Nella interpetrazione de rescritti dobbiam far uso delle seguenti regole.

<sup>(1)</sup> Epist. 123 ad Agerunolijam n. 10.

1.º Il Rescritto particolare deroga il generale, perchè si consi-

dera come eccezione alla regola.

2.º Mote volte nelle cause giudgiarie si spedince il rescrittosubtato appatitationis rimedio. Ciò a vicine solto il governo dellolegati Apostolici, poichè considerandosi il Delegato come la stessa persona del delegante, se da questo non si può appellare a come sospetto.

3.º Se il Rescritto è surrettizio, oppure orrettizio, cioè se nell'ottenersi il rescritto è taciuta la verità, o invoco esposta una falsità allora, essendo difettoso il rescritto nella sua essenza, si

dee risguardare come nullo.

4. º L'rescritti strictissiman accipiunt juris interpretationem, perchò limitandosi coi rescritti la giurisdizione dell'Ordinario, i favori debbonsi in questo caso restringere, anzichè ampliaro. E considerandosi l'eccezione, come una ierita alla legge generale, dee strettamente interpetrarsi.

5. Ne'dubbî, ne'quali si può incorrere ne' rescritti , si ricorra

al Diritto comune, essendo questa la regola generale.

6.º Di duo rescritti ottenuti, tra loro opposti si stia al primo, ove nel secondo non si fa menzione di quello, perchè debbe presumersi falso; che se poi nel secondo sarà rivocato il primo, si giudichi nel secondo. Queste regole valgano pei rescritti in generale.

7.ª Nel domandarsi il rescritto in ordine al conseguimento di qualche beneficio, si deve esprimere il Beneficio, il luogo in cui ritrovasi, il tempo della vacazione, il nome di colui per cui si domanda, e la rendita dello stesso Beneficio. Questa ultima condizione si deve esprimere per istabilire il pagamento delle annate, specialmente ne Benefici maggiori. Prima di Bonifacio IX si esigeva da Romani Pontefici l'annata, o sia la rendita annuale di un Beneficio, da pagarsi in tre anni. Questo Pontefice volle che si pagasse la metà della rendita di un anno; e ciò nel riceversi le Apostoliche Bolle. Vari lamenti sonosi fatti per queste annate nel Concilio di Costanza, di Basilea, e finalmente in quello di Tren-to, e vi fu chi le notò di simonia. Ma si è sempre risposto, e con ragione, che questa tangente non esigevasi come prezzo del Beneficio, ma acciocchè il Sommo Pontefice, per la cura universale della Chiesa, avesse potuto servirsene a vantaggio della medesima. Ma delle annate parleremo più diffusamente nel trattato dei benefici.

Ai rescritti Pontificii si fiferiscono anche le lettere Canoniche, delte consumence formate, le quali si spedizono anche del cità Vescovi ; o ciò per conservare maggiormente l' Ecclesiastica millà. Esse crano di una tripicie specie, ciò comunicatorie, dimissorie, e commendatirie. Colle prime si attestava, cho il federe del Ecclesiastica comunione, e quindi poteva ammettersi

alla comunione de Sacramenti; le seconde si concederano a chierica, esciocche legalmente avesser potuto appartarsi dalle loro Diosesi, e celebrare o vunqueri Divini. Misteri; le ultime finalmente si concederano a raggiardrevoli Cristiani. Queste lettere dicevansi formate, porché chiudevansi in una determinata forma comunito di taluni segni o sugelli, per impediren la falsificazione. Le seconde secialmente trovansi iuttora in ripieno visporo:

#### LECIONE Z.

#### CARONI CONCILIARI.

Dono d'aver esaminato come il Romano Pontefice faccia le sue Costituzioni e Rescritti, siccome parecchie fiate ha emanati i suoi Decreti ne' Concili, è necessario dare un cenno anche de Concili, e delle varie lor forme. Osservammo come il Romano Pontefice , tenendo il sommo potere nella Chiesa, non sia il concilio di assointa necessità, bensi di una necessità ipotetica, e ciò si avvera allorquando o un errore siasi diffuso per tutto il mondo, ed abbia infettati molti Pastori della Chiesa, come avvenne a' tempi di Ario; o perchè una generale riforma è necessaria nella Chiesa, nè altro mezzo più adattato può ritrovarsi, come vien confermato dalla continua consuctudine della Chiesa stessa, e specialmente dall'ultimo Concilio Generale in Trento. Al fingul divisato aggiungasi ancora, che considerandosi il Concilio Generale come il più nobile sforzo del Cristianesimo per la riunione di tanti Vescovi, e dottori, le sue decisioni possono più efficacemente influire sulla plebe cristiana. Adunque, sebbene le Costituzioni Pontificie siano di tal natura da poter avere da loro stesse tutto il pieno vigore, pure fa d'uopo, che alle volte si chiami un Concilio.

I Concili Generali sono stati sempre convocati in occasione di decidere sul Domma; ma in tale opportunità i Padri hanno ancor deciso le quistioni che accader potesno tra Vescovi, e quasi sempre hanno emanati de Canoni risguardanti la disciplina, come rilevasi fin dal primo General Concilio di Nicea nella Bitinia. Se non che, oltre i bisogni della Chiesa universale, anche le Chiese particolari sono state obbligate riunirsi in persona de'loro Pastori sotto la presidenza del primo tra essi ; ed anche ciascun Vescovo, per osservar da vicino le cose della sua Diocesi ha dovuto chiamare intorno a sè i Sacerdoti della stessa, da qui è venuta la distinzione de Concili universali o Ecumenici, e particolari e topici, intendendosi pe' primi quelli ne' quali interviene tutta la Chiess; e pei secondi quelli ne quali si uniscono i Sacerdoti di una o più Chiese. Parleremo de' primi, e poscia de' secondi ; ma premetteremo prima d'ogni altra cosa ciò che si osserva di comune a tutt'i Concill.

Il Concilio in generale vien così detto o a consulendo, o a con-

sidendo, o in fine a concurrendo in camdem sententiam, e significa in generale una unione; sicchè auche i Comizî, o gli Stati generali d'un Regno si possono chiamar Concili: ma per quello, in cui questo nome è ricevuto in materia Ecclesiastica, può definirsi: « Una unione di Ecclesiastici, e specialmente di Vescovi, convocata dalla legittima autorità ad oggetto di stabilir quelle cose le quali risguardano la Religione, ed i costumi de Cristiani: Congregatio Ecclesiasticorum, praesertim Episcoporum legitima auctoritate convocata ad statuendum, quae spectant Religionem, moresque Christianorum ». L'uso dei Concilì è antichisaimo nella Chiesa, e rimonta ai tempi degli Apostoli. Di fatti, leggiamo ne'loro Atti scritti da S. Luca, che nelle loro determinazioni si riunivano in Concilio : così avvenne nella elezione di S. Mattia all' Apostolato (1), nella elezione de' sette Diaconi (2), e molto più nella causa dei Legali (3). È quindi probabile, che i Concilì siano d'istituzione divina, e per quel detto registrato presso S. Matteo, ubi sunt duo , vel tres in nomine meo congregati , ibi sum in medio corum, e perche sembra verisimil cosa, che gli Apostoli abbiano celebrati i lor Concili o per precetto di Cristo, o per una speciale ispirazione dello Spirito Santo.

Le persone che sono chiamate de jure nel Concilio sono i Vescovi; dappoiche quelli soli hanno diritto d'intervenire nel Concilio, i quali hanno giurisdizione non solo nel foro interno, ma benanche nell' esterno; dovendosi ivi decidere e quello, che appartiene alla fede ed ai costumi , e parimente stabilir pene e censure contro i pertinaci; il che non appartenendo che solamente ai Vescovi, ne siegue, che questi soli de jure sono chiamati al Concilio. Ivi essi seggono come veri Giudici, subordinati sempre al sommo Pontefice, non già come Consiglieri del medesimo, e ciò provasi chiaramente dalla Scrittura, in cui leggeai, che nel Coneilio di Gerusalemme nel mentre che Pietro parlò il primo, gli altri Apostoli diedero ancora il loro definitivo giudizio; così S. Giacomo soggiunse: propter quod ego. judico. Tale consuetudine si è aempre scrbata pella Chiesa, come rilevasi dalle sottoscrizioni de' Vescovi. Ego N. statuens, o Ego N. definiens subscripsi. Inoltre, il potere di ligare o di sciogliere, che i Vescovi hanno ricevuto da Cristo non può restar sospeso allorchè sono riuniti nel Concilio. E finalmente riflettiamo, che se i Vescovi fossero semplici consiglieri del Papa, allora si dovrebbero soltanto chiamare al Concilio gli uomini dotti, non già i Vescovi, che tali non fossero.

Conchiudiamo dunque che i Vescovi sono veri Giudici subordinati sempre al Sommo Pontefice, il quale trovasi nel Concilio non come semplice Presidente, ma come Principe ancora, e quindi anche può irritare ed annullare la sentenza de più, ed attenersi

<sup>(1)</sup> Act. Apost. cap. 1. (3) Ibid. cap. xr.

<sup>(2)</sup> Ibid. cap. FI.

alla parte minore, la quale, perchè corroborata dall'autorità del Pontefice avrà tutto il vigore ne' suoi giudizì. Queste due idee , quella cioè dell'esser i Vescovì giudici nel Concilio, ed intanto potersi il Pontefice attenere alla parte minore, e la sentenza di questa prevalere în faccia a quella dei più , sebbene a prima vista sembrino non potersi conciliare, pure possono andar d'accordo. avnto riguardo alla natura della Ecclesiastica Società. Il Romano Pontefice, avendo avuto l'incarico di conformare i suoi fratelli, e petendolo sempre fare mercè la prerogativa della infallibilità, come a suo luogo vedremo, egli può ponderare nel merito i voti dei giudici, ciò che non avviene nelle altre Società. Imperocche nelle altre Società i voti de' giudici debbono numerarsi per non moltiplicare le liti, perchè non hayvi un potere infallibile nel dritto , e quindi la decisione sarà quella della parte maggiore; laddove nella Società Ecclesiastica, avendo avuto il Vescovo la sua giurisdizione sempre dipendente da quella del Pontefice, se il suo voto non avrà avuto per oggetto la verità, e sarà stato erroneo, può dal Pontefice correggersi , avendo avuto costui l'inearico di confermare i suoi fratelli. Così laddove nell'ordine civile il giudice che si è attenuto al numero inferiore non cessa di esser giudice, sebhene la decisione sia stata quella del numero maggiore, perchè la legge in questa collisione di pareri, non potendo emanare due sentenze contradittorie, presume nel fatto che sia vera la sentenza dei più, e così dovendosi i voti numerare, la sentenza sarà sempre secondo il numero maggiore; il contrario avviene nell'ordine Ecclesiastico, in cui il Vescovo, senza cessar d'esser giudice nel Concilio, può vedere l'opposto del suo voto prevalere non ostante che fosse coerente al numero dei più, perchè i voti non si debbono numerare, ma ponderar si possono dall'autorità di colui, a cui fu detto confirma fratres tuos. Nè vale il dire che il Concilio si rende con ciò perfettamente inutile , perchè sarà sempre ipoteticamente necessario per le ragioni testè divisate, e molto meno, secondo le addotte dottrine tutto proprie della Società Ecclesiastica si può opporre, che un voto soggetto a ponderazione non è più voto, ma consiglio. Imperocchè ciò vale nell'ordine civile, ma nella Società Ecclesiastica, in cui abbiamo il potere infallibile, ed in cui il voto del Vescovo deve sempre aver per oggetto la verità, trattandosi di cose necessarie alla salute, in cui niuna presunzio: ne legale può aver luogo, può il voto esser vero voto, ma intanto per esser decisivo, ed aver forza in tutta la Società Ecclesiastica dee andar d'accordo col voto infallibile di colui, che a tutta questa società presiede col primato d'onore e di giurisdizione.

Auche i Cardinali indevengono nel Concilió con volo decisivo, e cló pel riguardo della eminente loro dignità. Con egual voto anche gli Abati, ed i Superiori Generali degli Ordini Religiosi, por la ragione che tutti questi debbano rappresentare i loro sudditi già escnti dalla giurisdizione Vescorile, e ne attestano la tradiand a si chiamano ancora i Teologi, e Canonisti, o semplici sacordati, a nalcho Bioconi con volco consultivo, per caminare ciò, che risquarda la fede ed i costumi, per riferirlo a Padri, e per discustere contro gli Eredini. Gl' Imperatori di 1 Principi o personalmente, o pei loro legati hanno assistito ai Concili, non per darea nachi essi i volo, una per fare senguire: i Decerti dal Cancilio emanati, avendo ricevuto da Bio il potere al heno della Chiesa: sty, como dico S. Lono es di uno di essi, ausus neglarios comprismado, sa, quae sunt hone statuta, defindas, et seram pacem sit quae sunt turada ; restitues. I Finalmente nanche il Popolo intervinos no Concili, non-perchè avesso alcun volo, ma per ascoltar lo decisioni che si emanano in essi.

Il luogo convenerole per radunarsi il Concilio è la Chicas, come il più opportuno a recever quell'assisteza che richiedesi in decisioni di tanto momento. Qualche volta però si è radunato in allo come il Quininesto, il qualo convocossi nella parte superioro del Palazzo imperiale in Costantinopoli, detto Trullo; cad'è che questo Concilio fu detto Quiniesto, cioè àggiurazione al quinto e sesto generale, e l'inclina odal luogo, in cui radunaron-

si i Padri.

L'ordine delle Sedi si desume dall'antichità della Chiesa, che occupa ciascun Vescovo, ed indi dall'antichità dell'ardinazione. I Legati però del Romano Pontefice, anche semplici Sacerdoti o Disconi, rappresentando la prima sede, occupano sempre il primo posto. Secondo l'ordine delle Sedi si regola ancora la preminenza nelle soscitzioni a'Boccettò Gonillari.

Il voto debb'esser libero, altrimente è nullo; quindi esente da frade, come avvenne nel Concilio di Rimini, e da violenza come nel così detto latrocinio Efesino; onde meritamente gli atti di questi due Concili furono annuliati dal Sommo Poatefice.

AConcilin generale si possono riforire i Concili perpetui emisti. Il Patriare di Gatanliopoli avas ii suo concilio perpetuo, il qualo componevasi di più Vescovi, che trovavansi nella città. Egli in questo concilio decideva tutte le quistioni, che si promovavano da Vescovi fra loro, o che gli erano dirette dall' Imperatore. Qui riducconsi anche lo varie Congregazioni de Cardinali, delle quali partecomo a ella Spagas. In questi radinavansi il Sovano, i Vescovi, gli Abali, e le Baspie del Regno: ivi, siccomo dal Sovrano con Baroni si risolvevano gli affari più importanti del Costato, colo de Covescovi quelli, che appartenevano all' Ecclesistica Dissiplina. Questo disposizioni si distinguovano per Capito-ii; a perciò furo chiamate Capitolari. Questo sistema durò aucora fina Tempi de Longobardi, e dopo questi si-ritenne per lunga pezza in Italia (1).

<sup>(1)</sup> Vedi Baluzio ad Capitul. Reg. Franc. num. 7. 8. f. 1. E Muratori Dissertazioni sulle antichità Italiane, T. 1. p. 1.

# EEEEOFE ME.

## BE CONCILI ECUMENICI.

Divisato in breve quanto risguarda le nozioni generali appartenenti ad ogni sorta di Concili , è ormai tempo di ragionare sugii Ecumeniei, e quindi sui particolari. Cominceremo dai primi, perchè questi rappresentano tutta la Chiesa. Acciocchè un Concilio si possa chiamare Ecumenico , o universale, sono necessarie tre condizioni : cioè la legittima convocazione , la legittima celobrazione , e finalmene li legittimo cesto. Parliamene partitamente.

Primamente per dirsi Concilio generale legittimo è necessario che sia convocato dal Romano Pontefice: e ciò è chiaro; imperocchè, rappresentando il Concilio generale tutta la Chiesa, e dovendo decider cose le quali alla Chiesa stessa si appartengono, da quello convocar si debba il quale presiede al reggimento della stessa. Or essendo if Pontefice Capo di tutta la Chiesa Cristiana, spetta a lui di convocare il Concilio. Tanto si osserva dalla pratica costante de primi Concili tenuti nella Chiesa, come rilevasi dall'Azione prima del Concilio Calcedonese, in cui i Legati del Sommo Pontefice accusarono Dioscoro : quod Synodum ausus sit facere sine auctoritate Sedis Apostolicae; quod numquam licuit, numquam factum est. Ond'è che con ragione disse S. Tommaso: Sancti Patres in Conciliis congregati nihil statuere possunt, nisi auctoritate Romani Pontificis interveniente, sine qua etiam nec Concilium convocari potest (1). Ciò per altro non vieta, che straordinariamente i Cardinali ed i Vescovi possano radunarsi in Concilio, come appunto nel caso di uno Scisma; allora dubitandosi , sul legitimo capo della Chiesa possano i Pastori riunirsi ed attendere a pacificar la Chiesa, specialmente con eleggere il successore di Pietro. Che se in tale occasione i Padri si mettessero anticipatamente a decider cose spettanti alla fede ed alla disciplina, le loro decisioni non avranno mai effetto nella Chiesa , se prima non saranno confermate dal futuro Pontefice. Tutto ciò rilevasi da tutta quanta la storia del Concilio di Costanza, in cui tutto quello fu legalmente nella Chiesa riconosciuto che venne di poi sanzionato dall'eletto Pontesice Martino V. Di più, allorchè diciamo, che il Pontefice Sommo ha diritto di convocare il Concilio, ciò intendesi di convocazione immediata o mediata. Infatti, se consultismo la storia de'primi Concilì Ecumenici tenuti in Oriente, osserveremo che gl'Imperatori convocavanti, il che essendo vero, è vero altresì, che ciò non succedeva senza l'autorità, ed il consentimento almen tacito del Romano Pontefice. Di tutto ciò danno prova gli antichi Canoni della Chiesa, come leggesi presso Socrate (2), in cui

<sup>(1)</sup> Opusc. 19. Cap. IV. (2) Lib. 2. Cap. 13.

Giulio I cost si esprime : Canon Ecclesiasticus vetat , ne decreta absque sententia Romani Pontificis Ecclesiis sanciantur, e come traduce Cassiodoro nella Storia tripartita : non debere absque sententia Romani Pontificis Concilia celebrari. Valga per tutti d'esempio il Concilio generale primo tenuto in Nicea , nel quale si verificò la convocazione soltanto mediata in persona del Romano Pontefice. Ivi Costantino convocò il Concilio, non senza però l'autorità di Silvestro Romano Pontefice, come abbiamo dal sesto Concilio generale, azione decimottava : Arius divisor, et Partitor Trinitatis insurgebat; et continuo Costantinus semper Augustus, et Silvester laudabilis magnam atque insignem in Nicaea Synodum congregabant: e più chiaramente presso Ruffino (1) leggiamo: Tum ille Constantinus ex Sacerdotum Sententia apud Urbem Nicaeam Episcopale Concilium convocat. Anzi fa d'uopo avvertire, che gli stessi Romani Pontefici pregavano molte volte gl' Imperatori, che convocassero i Concili; e ciò non per mancanza di autorità, ma o perche alcun Imperatore favoriva gli Eretici, e quindi si pregava, che non si opponesse alla celebrazione del Concilio, o per domandare una Città adatta pel Concilio, e le vetture nubbliche per condurvi i Vescovi. Ecco il vero motivo, per cui vediamo specialmente nella Chiesa primitiva, che gl'Imperatori hanno convocati i Concili , il che deve intendersi nel fatto , ma mon nel diritto; ond'è che alcuni Teologi e Canonisti hanno meritamente distinto altra essere la convocazione, altra la intimazione o indizione : la prima risguarda il fatto ed ha potuto convenire agl'Imperatori : la seconda il dritto , ed è propria soltanto del Sommo Pontefice. Conchiudiamo dunque che siecome nel governo Monarchico appartiene soltanto al Sovrano convocare gli Stati suoi generali . così essendo il governo della Chiesa ancor Monarchico . nel solo Pontefice esiste il diritto di convocare il Concilio-

La seconda condizione per diesi un Concilio generale è la celeprazione. Per celebrazione s'intende, che debbono essere chiamati tutt'i Vescovi Cattolici, che debbono intervenire in numero tale o personalmente, o per un legato che possa dirisi moralmente universale; e finalmente debb' essere preseduto dal Ponteñoe o per sé, o per mezzo de legati. Prima dogni altro tutti' Vescovi debbono essere chiamati, perchè il Concilio rappresenta tutti a l'Chiesa, e per la nota regola del Dirittio; gwod tangi omasa, ado omnibus debt apprebari. In quanto poi al numero non si richiede, che utti assolumante debbano figura renire, giaccichi in questo cellatermità, o per vecchiezza, o per altri motivi non possono intervenirii. Basta solo che la conocazione sia a tutti intimata, eccialumi Vescovi intervençono dalla meggior parte delle Provincie dell'Orbe Cattolico; cosi in un Concilio che si celebra in Oriente,

<sup>(1)</sup> Lib. 1. hist, cap. 1.

basta che intervenga la maggior parte de' Vescovi Orientali, ed alcuni degli Occidentali, che rappresentano gli altri, e reciprocamente. Tanto rilevasi dalla costante pratica tenuta dalla Chiesa. È indispensabile perà in tutti i casi la presenza del Sommo Pontefice, o per sè, o pe'suoi Legati, i quali presedendo in nome del principale godono della prerogativa del suffragio, e sono infallibili al pari del primo, quando non eccedono il mandato ricevuto; il" che poi altrimente succede quando ne avessero trasgrediti i limiti. Cosl sappiamo che il Vescovo Osio e Vito e Vincenzo Sacerdoti rappresentarono la persona di Silvestro Sommo Pontefice nel Concilio di Nicea. Essi vi presedettero in nome di questo, ed a preferenza del Patriarca di Alessandria vi diedero il voto, e non avendo ecceduto i limiti del mandato ricevuto dal Sommo Pontefice, quello cioè di definire la consustanzialità del Figliuol divino col Padre surono infallibili al pari del mandante. Soltanto nel Concilio di Trento, essendo stati moltissimi i punti dommatici, che furono nel medesimo discussi, e dippiù essendosi in allora restaurata la disciplina tutta, i Legati non avendo potuto ricevere un mandato speciale, prima di pubblicare i Canoni consultavano il Pontesice residente in Roma, effinchè con la sua autorità quei Canoni avessero acquistato tutto il pieno vigore; quale fatto così ragionevolo e tanto fondato sul domma Cattolico e sulle parole di colui-, che nella persona di Pietro disse a ciascun Pontefice suo successore : confirma fratres tuos, stoltamente si irride da Paolo Sarpi, Cattolico di nome, ma occulto Calvinista, contro cui tanto elegantemente scrisse il dottissimo Cardinale Pallavicini quella Storia del Concilio di Trento, che noi non sapremmo lodare abbastanza, e commendare a futti coloro, i quali desiderano far progressi negli Ecclesiastici studi , e nell'arte del ben dire. Finalmente il terzo carattere per dirsi un Concilio generale è

l'approvazione del Romano Pontefice, ciò che dicesi legittimo esito. Questo provasi dalla continuata e non mai interrotta consuetudine ammessa nella Chiesa, che nessun Concilio, cioè, si è tenuto come Ecumenico e legittimo, se prima non è stato approvato dal Capo visibile di essa, e quod universa tenet Ecclesia, nec in Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi auctoritate Apostolica traditum rectissime creditur. Cost Leone X si espresse nel Concilio Lateranese V sessione XI Consucverunt antiquorum Conciliorum Patres pro corum , quae in suis Conciliis gesta fuerunt, corroboratione, a Romano Pontifice subscriptionem et adprobationem humiliter petere et obtinere, prout in Nicaena, et Ephesina , et Calcedonensi , et VI Costantinopolitana , et VII eadem Nicaena manifeste colligitur : quod etiam Constantienses Putres fecisse constat. Lo stesso rilovasi dalla medesima forma del governo della Chiesa, in cui il Pontefice Sommo essendo il Monarca, senza il suo avviso niun decreto può aver vigore nella Società , cut

Egli e presiede e comanda.,,

'Stabilite le condizioni necessarie per dirsi un Concilio generale, è facile inferirne, che siccome il Concilio rappresenta tutta la Chiesa, non potendo questa fallire nelle sue decisioni appartenenti alla fede ed a costumi , cosl neppure i Pastori fallir possono nel Concilio radunati; essendo sempre lo stesso lo Spirito del Signore, che assiste in consimili adunanze. Quindi meritamente gli Apostoli radunati nel concilio di Gernsalemme appellarono le lor . decisionl, suggerimenti dello Spirito Santo: Visum est, Essi dissero, Spiritui Sancto et nobis etc. Or potendo il Concilio definire circa il domma, i costumi, e la disciplina, i primi sono invariabili , essendo la fede al dir di Tertulliano , una immobile , ed irreformabile; laddove i decreti di disciplina variar possono secondo le condizioni de' tempi, non perchè in questi la Chiesa soffrir possa modificazioni, ma perchè non è sempre lo stesso ed egualmente disposto il soggetto, su cui applicar si debbono le leggi. In tal guisa e sotto queste vedute la Chiesa ha mitigato un poco il rigore dei Canoni penitenziali ec.

In quanto poi ai fatti, i quali potrebbero ancora formar soggetto delle decisioni Conciliari checche abbiano opinato in contrario i Giansenisti , noi crediamo poter adottare la distinzione di fatti dommatici , fatti universali , e fatti particolari , ed assegnare a ciasciun di essi particolari teorie. Il fatto dommatico lo distinguiamo dalla verità dommatica ; imperocchè la verità dommatica , o domma, è una verità rivelata nella scrittura, o per la tradizione, che ci si comunica per l'autorità della Chiesa, come l'unità di Dio, la Trinità delle persone ec. Il fatto dommatico poi è una verità di fatto, ove non si può negare questo senza negare il domma, cui intimamente è collegato e connesso, come sarebbe il fatto di un libro condannato dalla Chiesa, che sia cioè realmente condannabile, come la Talla di Ario, l'Augustinus di Giansenio ec. Il fatto universale poi è quello , il quale , sebbene non abbia alcuna immediata relazione col domma, è però tenuto universalmente nella Chiesa, come la solenne canonizzazione de Santi, l'approvazione degli Ordini Religiosi ec. Finalmente il fatto particolaro è quello, che non ha alcuna relazione cot domma, e che risguarda le controversie di giurisdizione, o altro che può succedere tra particolari, o tra Chiese ancor particolari.

Premesse queste dottrine diciemo; che il Concilio rappresentando tutta in Chiesa è infallibile nei fatti Dommatici. In primo luogo per le autorità della Scrittura, ove generalmente leggesi, che lo Spirito del Signore non sara gismmai per mancare alla Chiesa neile sue decisioni, come da S. Matteo; Ecce ego vobicum sum omnilure diciente supue ad contammaticoma saccuti. Che sei Pastori riuniti nel Concilio rappresentano tutte le Chiese, non potendo fallir neil domma, nepopre nel fatto dommatioc che gli è inseparabilimente connesso. Inoltre un libro condannato dalla Chiese, sempre per tale si è le tutto da l'Eedle; il che non sarebbe avvenuto, se si fosse per poco dubitato, che la Chiesa avesse potuto in ciò esser fallibile. Si aggiunga, se la Chiesa è l'interpetre della Scrittura e del senso di essa : molto più può giudicare infallibilmente sul senso degli altri libri in ciò, che risguardano la Religione e la fede. Di più, dovendo la Chiesa osservare negli scritti de' Padri la vera tradizione, e distinguerla dagli errori di altri Scrittori , debb' essere dotata d'infallibilità nel determinare il voro senso, in cui ha scritto ciascun di essi. In fine, se la Chiesa non potesse infalliblimente definire de' libri, che risguardano la Religione, non avrebbe alcun diritto sulle proposizioni, le quali ai contengono negli stessi libri, e quindi niente di preciso assicurar potrebbe in fatto di Religione i il che essendo un manifesto assurdo, dobbiam conchiudere, che la Chiesa radunata ne' suoi Pastori sia infallibile nel fermare il senso di un libro in ciò che si lega necessariamente col domma, che val quanto dire, che sia infallibile nel fatti dommatici,

In quanto poi a fatti universali l'opinione più comune del Tologi essendo quella di non poter errare la Cliesa, dobbismo per
ciù canchiudero, che non orra in fatto. E che sia così, non conviene a l'Signore permettere, che tutta la Chiesa cada in errore:
questa opinione è anche più conforme alla retta ragione; dappoichè se per poco si conceda, che la Chiesa errar possa in questi
fatti, ciascun fedele si farebbe lecito opporsi a ciò, che generalmente si tiene nella Chiesa, sotto il pretesto, che assolutamente
la Chiesa può errare. Così quando si sarà dichiarato un tale per
Sande canonizzato, quando si sarà aprovato un ordine Religioso, a vendo questa una certa relazione con la Religione, da tutti
des teners per tata; el o pian e l'oposto, a sebbene non sarebbe
cresia, sarebbe però una opinione erronea, ed il professarla non
andrebbo exente da temerità.

Restano i futi semplici , poi quali diciamo , che essendo questi poggiati sulle leggi dell'umana prudenza, e sopra umanecongetture , il Concilio può errare ; come per esempio l'assolvere , pomire un Veserova ecusato come reo di qualche delitto ; permettere un culto privato a qualche Santo ec. In questi fatti il Concilio non è linfallible. Si avverta però , che in questi casì anora debbesi la sua autorità rispettare , dovendosi presumere, che bbaca della contra del cont

Per fine di questa lozione possiamo dunque conobiudere, che il Concilio legitiugamente convocato, celebrato, o confernato sia infallibile nelle verità di fede o di costumi, e più ne' fatti doutinatici quali debbonsi ammettere per fode divina; il che non st avvera poi ne' fatti universali o particolari, i quali per altro anche debbonsi ammettero, i primi per fede celesiastica, ed i seche debbonsi ammettero, i primi per fede celesiastica, ed i seche

condi per fede umana. In conseguenza opporsi a' fatti dommatici sarebbe un' eresia, a' fatti uni versalmente tenuti nella Chiesa una temerità, ed agli ultimi una imprudenza. Fin qui de' Concilì generali.

# FEXIONS, ZZ33.

DE' CONCILI TOPICI, O PARTICOLARI.

Per terminare il trattato de Concili, rimane che si osservino i -Concili Topici, o altrimente detti particolari, i quali possono dar norma di disciplina in que'luoghi , ne quali sono promulgati : ed anche di fede, quando i medesimi vengono approvati dal potere della Chiesa universale. Ecco l'origine della divisione del Diritto Canonico in universale, e particolare. Or i Concili particolari altri diconsi Diocesani o Nazionali, altri Provinciali, ed altri finalmente Episconali. I primi costano de' Vescovi di tutta una Diocesi o nazione; ed è perciò che appellansi Nazionali o Diocesani. Veramente la parola Diocesi qui si prende nel senso, in cui usavasi a' tempi, ne' quali visse Costantino il grande. Questo Imperatore divise tutto il Romano Impero in tredici Diocesi, ed in 120 Provincie, sicchè la Diocesi componevasi di più Provincie; in simil guisa nell' ordine Ecclesiastico si disse Diocesi quel tenimento che abbracciava più Provincie, ed il capo di essa si disse Patriarca, ed il Concilio da questo preseduto, Diocesano. Diviso poi, e smembrato in tanti regni il Romano Impero , si aboli la divisione Costantiniana; a la Chiesa, la quale sebbene non sia cosa dell'Impero, pure alle volte si è servita de' nomi dal medesimo usati. anch' Essa non più Diocesano, ma solamente Nazionale disse quel Concilio, il quale costava de' Vescovi d'una medesima nazione. In questi Concilî intervengono tutti i Vescovi e i Metropolitani di nna Nazione, e si trattano tutti gli affari disciplinari, che appartengono ad un Regno. Secondo il Diritto novissimo le cause maggiori essendo devolute alla Santa Sede , cessato il fine principale della celebrazione di questi Concilì, sono essi nella Chiesa rarissimi addivenuti. Certa cosa però è, che estendendosi, come a sno luogo dimostreremo , il Patriarcato del Romano Pontefice in tutto l'Occidente, nessun Concilio Nazionale si può convocare senza l'intervento di esso, e tutti i Decreti saranno benanche nulli, se prima non saranno dal medesimo approvati.

Seguono i Oncili povinciali, ne'quali intervengono tutt' i Vescovi della Provincia, sotto la presidenza del Metropolitano, o in mancanza di questo, del Vescovo più antico di grdinazione. Schenen i soli Vescovi segano col diritto del suffragio, intervengono anche i Canonici della Cattedrale, i Superiori Regolari, ed anche altri, secondo la diversa consuetudino del'uogliti. Debbe anche intervenire il Vescovo escente dal Metropolitano, essendo obbligato

dalla legge del Tridentino (1) di eleggersi una volta un Metropoli-

tano vicino, per intervenire al di lui Concilio.

La necessità di convocarsi questi Concilì fu sentita dai primi Padri della Chiesa, i quali ne' loro Canoni ne inculcareno la celebrazione; così ne'primi tempi si celebravano due volte l'anno. In questi Concili si trattavano tutti gli affari delle Provincie, le cause de' Vescovi, le istituzioni, o soppressioni di Sedi, le Consecrazioni o rinunzie de"Vescovi , le canonizzazioni de Santi : in una parola, le cause più importanti della Provincia. Di poi essendo piaciuto a'Sommi Pontefici per giusti motivi richiamare a se, come a suo luogo diremo, tutte queste cause .- dette maggiori, non mancarono i Canoni Ecclesisstici di inculcare la celebrazione di questi Concilî, per restaurare almeno la disciplina Ecclesiastica ; così i Canoni Lateranesi comandarono, che si tenessero cha volta l'anno; ed i Padri Tridentini si contentarono ordinare che almeno una volta in ogni tre anni (2) tali Concili si celebrassero. Per diritto novissimo abbiamo, che i Canoni del Concilio Provinciale non si possono promulgare senza l'approvazione della. Santa Sede (3); e per le Chiese d'Italia prescrisse Sisto V (4), che tale assentimento si richiedeva anche per convocare il Concilio. Finalmente, per diritto municipale richiedesi per la promulgazione, de decreti di siffatti Concili anche il regio assenso (5):

Finalmente il Concilio Episcopale è l'unione de diversi Sacerioti di una Diocesi sotto la presidenza idel Vescoro, diretta a disporre tutto cio, che risguarda il heno della stessa. Questo dicesì con anche e più comunemente Diocesano, prodendosi tale vocabolo in un senso ristratto. Il Vescovor ha il diritto di convocare il Concilio, di cui è parola e desessado questo una parte di giurisdizione, anche prima della sua consegrazione può convocario, purchè però sia confermato i e siccomo dall'Arcivescovo la giurisdizione si acquista col ricevere il Pallio, così prima di questo mon può convocare il Concilio. Il Vicario Capitolare dopo un anno di Sade vacante può usare di questo diritto; ciò che non succede per rapporto al Vicario Generale senza un mandato speciale del Vescovo. I Prelati poi inferiori, i quali hanno una giurisdizione Episcopale, sonza un espresso e apeciale privilegio della Santa

Sede Apostolica non possono godere di questo diritto.

Gli antichi Canoni volevano, che due volte l'anno si convocasse il Concilio Episcopale (6), ma per diritto novissimo fu ristretto ad una sola volta (7). In tal guisa il Vescovo celebrerà il suo Si-

(1) Sess. XXIV. de Reform. cap. 2. (2) Sess. XXIV. de Reform. cap. 2.

Bulla Sisti V. incip. de Immens. Inst. Sacr. Congr. Concilii.
 (4) Constit. 117, Tom. IV. Bullar.

(5) Card. De Luca Diso. III. ad Conc. Trid.

(6) Can. 17. Dist. XVIII.

(7) Conc. Trid. Sess. XXIV. de Ref. cap. 6.

nodo secondo le regole del Diritto Canonico (1), ed il Concordato del 1818 volle che nel ciò fare non si avesso avuto bisogno di altra autorizzazione, allorchè dichiarò nell'art. XX che i Vescovl non sono impediti di tenere del Sinodi Diocesani. Il Vescovo chiamerà al Concilio il Capitolo della Chiesa Cattedrale, i Canonici delle Collegiate, i Parrochi, i Vicari Foranei, i Superiori degli Ordini Regolari, ove trovasi annessa la cura delle anime, ed in generale tutti i Beneficiati della sua Diocesi. Egli solo sederà da Giudice, e tutti gli altri sederanno da Consiglieri, e rapporteranno al Vescovo i bisogni più urgenti della Diocesi. Dopo l'invocazione dello Spirito Santo, ed eseguite le altre Cerimonie secondo l'ordine del Ponteficale Romano, farà tutti quei Decreti che crederà opportuni a regolare i buoni costumi, e restaurare la Disciplina. Prima di pubblicare tali Decreti è tenuto comunicarli e farli sentire solamente ai Canonici della Cattedrale (2); gli altri saranno soltanto presenti alla pubblicazione (a).

Tra le cose più importanti , che debbońsi stabilire nel Concilio Diccesano, si o il elezione degli Esaminatori , e de Giudici Sinodali. I primi debbonsi eleggere almeno al numero di sei tra Chierici tutti della Diccesi , i quali si distinguono fra gli altri per la scienza e per la santità della vita , acciocchò il Vescovo unito a tre di essi possa portar giudicio su coloro i quali concorrono alle Chiese Perroccibali vezanti (3). I secondi debbono essere settli tra coloro i quali siono ornati di qualche dignità o personato (4), i nomi de quall si debbono spedire alla Santa Sede, acciocchè questi nel bisogni della Chiese possano giudicare in quelle cause, le quali savranno loro commesse dalla stessa Sede Apocibica. Al predicamentale prima liceaza al la star Congregazione del Concilio. col consenso dell'apitiolo eleggono così gli uni, come gli altri fuori del Concilio.

# TREEDLE MILE

# CONSUETUBINE.

Le leggi Ecclesiastiche, non altrimenti che le Divine, altre sono scritte, altre non già. Della prima specie sono tutte quelle, che abbiamo finora divisate, e che tutte si comprendono nelle Costituzioni Pontificie, e nelle Sanzioni Conciliari; le seconde poi sono

<sup>(1)</sup> Trid. Sess. XXIV. cap. 2. de Ref. cap. 2. (2) Benedetto XtV de Syn. Dioc.

<sup>(</sup>a) Negli atti del Concordato trovasi registrato un Real Rescritto sotto la data del 12 Aprile 1848 nel quale si dice, che i Vescori prima di pubblicare i loro Sinodi Diocesani si muniscano del Regio exegnatur.

(3) Trid. 2022. XXIV. Ref. cap. 18.

<sup>(4)</sup> Cap. II. de Rescript, in VI.

quelle, che, trovansi stabilite in forza della così detta consuctudi ne. Quindi la divisione del Diritto Canonico sertito, e non iscritto.

La consuctudine vien definita esser quel diritto il quale trovasi introdotto dai costumi del popolo coll' assenso del Legislatore, Jus., suppositis diuturais populi moribus, aliquo consensa Legislatore, Jus., suppositis diuturais populi moribus, aliquo consensa Legislatore, Jus., suppositis diuturais populi moribus, aliquo consensa Legislatore, praeter legien, et contra legem. Quella ch' è secondo la legge non più giammai aver forza di legge, esistendo il tal caso la legge che obbliga, e non la consuetudine, che gege, esistendo il tal caso la legge dia dire il captarerio, allora la legge per esser tale dipenderebbe dalla consuetudine, che della consultario, di consultario della consultario della consultario della consultario della consultario consultario praeter, o contra legem: la prima co litre quello, che vien dettato dalla legge, la seconda può abrogare la legge medessima.

Perché poi s'introduca una consuctudine o pratter, o contra dem, varie condizioni sono da attendersi. Recessario: in primo luogo, che il popolo intenda obbligarsi ; giacebè in contrario sara un uso inveterato, e non mai una vera-consuctudine da aver forza di legge; così uoi abbiamo nel popolo Cristiano il aistema d'ascottare tre Messe nel di del Santo Natale, ma perché il popolo non ha giammai inteso obbligarsi a questo rito, non sarà mai una consuctudine che obbligaria i questo rito, non sarà mai una consuctudine che obblighi in coscieraria.

Richiedesi in secondo luogo il consenso espresso, o almeno tacito del Legislatore, il quale potendo vietare ciò che introducesi dalla consuctudine, taco, anzi col fatto suo sembra autorizzarla. La ragione è manifesta, perchè non avendo il popolo il diritto di far leggi, volendosi obbligare a novelle leggi è necessario che il

Legislatore consenta, o almeno non si opponga-

Anche il tempo richiedesi affinchè la consuetudine acquisti il suo vigore. Si è disputato assai per determinare questo tempo. Il Diritto Canonico avendo serbato un silenzio su tale questione, ed avendo sempre fatto uso nelle sue prescrizioni di vocaboli generali, cioè di uso inveterato, e di lunga consuetudine, alcuni hanno opinato che in ciò regolar si debba secondo il dettame del Diritto Civile, il quale racchiude nello spazio di dieci anni il diritto di stabilirsi una consuetudine. Alcuni altri han tenuto che la consuetudine regolar si dovesse a norma delle prescrizioni, e se queste sono di anni quaranta per prescriversi contro i beni dolla Chiesa, anche il medesimo tempo si richiegga per la consuetudine, essendo questo il tempo più lungo riconosciuto dalle leggi canonicho. Altri finalmente, seguendo l'opinione degli antichi Giureconsulti, distinguono, e forse con più ragione, altra essere la consuctudine praeter, altra quella contra legem; che la prima abbisogni dello spazio di anni dieci, e la seconda dovendo abrogare una legge di già preesistente, ne ricerchi quaranta. Questa opinione parmi più conforme all' equità naturale;

Finalmente l'ultima condizione a stabilirsi la consuquidine debbiesse la ragionevolezza della stessa. Impercoche, se la consucutudine può aver mai forra di legge, ciò si avvera, quando è socondo la retta ragione, e do rodinata sempre al bene comune, fine necessario di ogni legge. In contrario la consuctudine non abrugherà mai la legge, ma invece questa la consuctudine: Cum addumanter ratio, dice S. Tommaso, propter quam prima tez utilierat, non consutudo legen, sel la consuctudinem vincit (1). Quincito il diritto naturale e divino, come la consuctudine di ricevero prezzo nella collazione de Benefici, quella di provocare al duello. di permettere gli spettacoli nella Chiessa con-

In secondo luogo è nulla la consuetudine, che si oppone alla onestà de costumi, come da infiniti esempi, che si potrebbero addure.

Più , quella che è contraria alla immunità , ed alla libertà Ecclesiastica.

Ed infine vengono riprovate tutte quelle consuetudini che rilasciano l'antico vigore dell'Ecclesiastica disciplina, impediscono la correzion de costumi, turbano la Ecclesiastica Gerarchia, ed invertano l'ordine giudiziario.

Per tutti questi casi non potrà giammai introdursi una consuctudine, potendosi dir di essa, vetus consuctudo (mala) vetus error.

La consuetudine dotata di queste quattro condizioni debbe aver forza di legge. Imperocchè alcune disposizioni potendo sfuggire dalla mente del Legislatore, era necessario che si riconoscessero alcuni costumi de'popoli, a cui dalla stessa natura furon chiamati. e si desse loro forza obbligatoria di legge. Questo è stato riconosciuto unanimamente dal potero Ecclesiastico e Civile . avondo voluto l'uno, e l'altro ammettere la forza di legge nella consuetudine. Tutto ciò chiaramente rilevasi dall'intero titolo delle decretali : De consuetudine per ciò che risguarda la legge canonica; e per la Civile dal titolo del Codice; Quae sit longa consuctudo, e dalla legge 32. e 33. S. de legib., in cui sta scritto rectissime illud receptum est , ut leges non solum suffragio Legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur. A compimento della presente lezione facciamo osservare, che sonovi alcune leggi , le quali non possono essere abrogate da una contraria consuetudine ; e ciò avviene, quando il Legislatoro espressamente lo ha comandato nella promulgazione della legge, come sono i decreti Tridentini, giusta la Costituzione in Principis di Pio IV.

# 19

#### LECIONE ZIV.

## AGGIUNTI AL DIRITTO CANONICO.

Cò che i Teologi hanno chiamato luoghi esterni alla scienza. Teologica, volendo intendere quelle sedi estrinaceamente aggiunte, dalle quali il Teologo può desumere i suoi argomenti, noi appelliamo aggiunti alla scienza del Diritlo Canonico, intendendo sotto questo nome quei fonti, dai quali il Canonista può desumere i suoi argomenti se non certissimi i, almeno probabili per le sue dimostrazioni in fatto di Ecclesiastica disciplius. Cesì noi, dopo di aver partia del losdamento e della natura delle leggi Ecclesiastica della contra del

Occupano il primo luogo tra gli aggiunti al Diritto Canonico gli scritti de' Santi Padri, Imperocchè i Santi Padri nelle loro Omelie, e ne' loro Teologici trattati non solamente sono stati intenti a sviluppare il Domma, e a dar precetti di Morale; ma ancor a dar delle regole e norme convenienti per la Ecclesiastica Disciplina: Sono compresi sotto il nome di Santi Padri tutti coloro, i quali nella Chiesa sonosi distinti per tre qualità principali, cioè per l'antichità, per la santità, e per la dottrina; quindi mancando una di queste tre qualità principali, cioè o l'antichità, o la santità, o la dottrina, non potrà dirsi alcuno Santo Padre, Così mancaudo la dottrina, come in alcuni scrittori del secondo secolo della Chiesa; o la santità come in Tertulliano ed in Origone, i quali possonsi chiamar Padri , ma senza il titolo di Santo: o finalmente l' antichità, come in tutti coloro, che hanno fiorito dopo il secolo XII della Chiesa, nessuno di questi chiamerassi Santo Padre. S. Bernardo può dirsi l'ultimo tra Padri. Amendue le Chiese tra tutti ne contano quattro principali: la Greca S. Basilio, S. Attanasio . S. Gregorio Nazianzeno, e S. Giovanni Crisostomo; e la Latina altri quattro, cioè S. Gregorio Magno , S. Ambrogio , S. Girolamo , e S. Agostino, Tutti quelli, i quali dipoi si sono distinti per santità e dottrina eminente, dopo la dichiarazione della Chiesa, son reputati dottori; i primi tra questi sono S. Tommaso d'Aquino , e S. Bonaventura.

Premesso il fin qui detto, quale autorità hanno in Canonica gliascritti de Santi Badri? Quella atessa, che hanno in Teologia giacchè, siccome in Teologia per costituirsi il domma si richiede l'autorità della Chiesa, ma però si consultano con grande rispetto, e si hanno in gran pregio le autorità de Santi Padri; così ancora nel gius Cononico l'autorità di uno o più Padri, tuttocchè veneranda, pure per costituire una legge Ecclesiastica dev' essere consecrata dal potere stesso nella Chiesa, senza il quale sara sempre da rispettarsi l'autorità del Padre, ma ono potrà gianmai

Vol. I.

aver forza di legge. Corrisponde ancora l'autorità de Padri alle opinioni de Giureconsulti dette responsa Prudentum, delle quali lungamente si parla nel Diritto Romano, e che allora avean forza di

legge, quando erano consacrate nel Codice.

Dopó l'autorità de Padri merita special menzione quella de Dottori ed Interpreti del Sarco Ilvitto questa corrisponde all'autorità, che hanno gli scolastici in Teologia. Sicchè, come in questa, così in Canonica, sebbene l'autorità de Dutori ono formi una legege, non è però da disprezzarsi; anzi l'opporvisi, sarebbe una teperità, specialismente allorché tutti sono di comune consenso Che servità di ciastemo, el doservar en accra le ragioni, che adduce. Corrispondon questi nel Diritto Civile a coloro, i quali sonosi distinti nel far comenti sulle leggi stesse, come presentementes i nomiano un Toullier, nu Pothier, Duranton, Delvincourt, ec-

Anche la ragione, la sana Filosofia, e la Storia sono speciali aggiunti del Diritto Canonico. Ciò che delle leggi civili diceva dottamente Ulpiano, che scire leges non est carum perba tenere, sed vim, et potestatem intelligere , noi applicar lo dobbiamo alle leggi Canoniche. Come si potranno queste interpetrare, ponderare, e conciliarsi nelle apparenti loro contradizioni senza il lume e la scorta della Filosofia ? Come si potranno difendere della taccia d'insussistenza, e d'irragionevolezza senza la fiaccola della retta ragione? Come finalmente si potranno assegnare i limiti di ciascun potere nella Gerarchia Ecclesiastica senza ravvisar nella Storia con sana critica gli antichi documenti della Chiesa? Basta osservare che col solo alterare i fatti della Storia Ecclesiastica sono giunti i Novatori degli ultimi tempi, e specialmente i Giansenisti , ad invertire l'ordine Gerarchico , e tacciar d'abuso i diritti più essenziali dell' autorità Pontificia. Per un corso compiuto di Storia della Chiesa potrà leggersi Orsi con la continuazione del Becchetti, ed il Natale Alessandro con le note del Roncaglia.

Finalmente le costituzioni de Principi anche in certa guisa appartengono al Diritto Canonico. La Chiesa, sebbene in quanto all'origine, ai mezzi, ed al fine sia differente dalla società Civile, ed indipendente da questa nel suor regimento, quindi deve da sè mudesima per mezzo del potere stabilito da Cristo far le sue leggi, pure è talo l'unione e l'armonia che eister deve tra il Saccedonio il Impero, che a videnda sijular si debiono per la maggio accessoro acmones insisterità da Secremon statuta canonum principum constitutionibus adjusentur (1). Coal la Chiesa per la esecuzione de suoi Canonia è sempre giovata delle Costituzioni de Principi, quali le promulgano; le approvano, e le corroborano ancora di sanzione persole, qui cas promulgano, a disprodant, et sanctione

<sup>(1)</sup> Lucius III. c. s. de nov. oper. nunciat.

pianati corroborant. In tal guisa i Principi hanno fatto dello leggi ancho in materia Ecclessatica, sulle quaib leggi biogona distinguere col Dottissimo Dovoti quelle che conformano un diritto antico o lo modicano, da quello che stabiliscono un Diritto nuovo. Imperocchè vi sono alcune leggi dei Principi, le quali conformano e sanzionano le leggi di già emanta dalla Chiesa, o le modificano col consiglio de' Vescovi, o almeno ad istanza di questi, come faceva Ginstiniano col Concillo perpetuo di Costantinpoli, e come praticavano i Re Francesi ne loro capitolari, seguiti in questo dal Luegobardi.

#### LEZZOFE ZT.

# PROMULGAZIONE DELLE LEGGI ECCLESIASTICHE.

Siccome le leggi sono dirette a regolare i costumi de'cittadini . niuno può essere tenuto alle stesse senza conoscerle. La legge è la regola degli atti umani. Dunque acciocchè ciascun uomo possa a questa regola conformare i suoi atti, fa duono che conosca la stessa regola. Or se tutto ciò si ottiene per mezzo della promulgazione , la promulgazione della legge è necessaria , acciocchè sia la medesima eseguita. Si osservi però, che quando noi diciamo esser la promulgazione necessaria per la esecuzione della legge, non intendiamo inferirne essere un carattere essenziale della medesima. Imperocchè se l'essenza è il costitutivo di una cosa , la legge considerata in sè stessa può esser talè senza la promulgazione, la quale non costituisce ma applica soltanto la legge, a l'applicazion della regola al regolato, non costituisce la regola, ma la suppone di già costituita. Di più la legge è una regola, che dirige le nostre operazioni. Or la promulgazione non è una regola, nè una parte della rezola, nè da essa come dalla sua causa procede la forza diobbligare, ma soltanto l'attuale obbligazione. Dunque la promulgazione non costituisco l'essenza della legge. E però una condizione necessaria, perchè la legge possa in atto obbligare.

Si osservi di vantaggio, che nel mentre noi diciamo che la promulgaziono sia necessaria pei l'osservanza della legge, non intendiamo sostacere, che si debba la legge denunziare a ciascun individuo, ciò che comprendesi sotto il nome di divulgazione. Infatti, altra è la divulgazione della legge, altra la promulgazione, la prima risguarda ciascun individuo, la seconda l'intera Societta; quella non è necessaria, questa si richicde indispensabilmente per la esecuzione della legge.

In tal guisa fatta la legge, e promulgata, obbliga tutti coloro, che sono soggetti a quel potere, dal quale emana. Tale obbliga estende non solo a tutti coloro, che conoscono la legge, ma ben anche a quei, che l'ignorano invincibilmente, perclè la legge nel a promulgazione obbliga non solo i presenti, ma ancora i lontaui.

Se non che questi ignorando invincibilmente la legge, nono accasati dalla colpa e dalla pena, se la trasgrediscono, e ció per cagione della invincibile loro ignoranza. Se però la legge non solo è proibitiva, ma ancora irritante; i atto sarà sempre invalido, anche lenla ignoranza invincible, come il matrimono clandestion in quei lnochi, ne quali è sato sufficientemente promulgato il Tridentino. Che la promulgazio esi necessaria per la secuzione della leg-

ge, oltre le addotte ragioni , lo ricaviamo dal fatto costante di tutti i Legislatori , come vedesi dalle leggi (giustinianeo, e dalla consuctuime stessa de Sommi Pontefici , e de Concili generali. Cost sappiamo aver fatto Siricio Papa, allorché, dopo aver risposto alle domande fattegli da Imerio di Tarracona, gl'imposè, che domuniziase i audo Decreti ai Vescovi della Spagnaj to stesso leggiamo essersi praticato da Innocenzo con Esuperio Vescovo di Tobisa, da Zómio col Vescovo di Arles, e da Leone Bagno col Vescovo di Forti. Anchei Concili lennoro il medesimo sistema. Il Centide India del Concili del Concili del Concili del Sivestro Romano Pontefice. Lo stesso praticossi dal Concilio Niceno, da quel di Sardica, dall' Efesino, dal Lateranese IV solto Innocenzo III, de utitimamente dal Tridentino. Forza è dunque conchiudere, che la promulgazione sia necessaria per la esceuzione della legge.

Insorgono qui due dubbi: il primo si è , se una Bolla Pontificia è promulgata soltanto in Roma, e non si fa menzione alcuna di promulgarsi per le altre parti dell' Orbe Cattolico, questa potrà obbligare tutta la Chiesa ? Il secondo si è , può il Romano Pontefice formare una legge ed esprimere in essa la volontà di volerla eseguita per tutto l'Orbe Cattolico, promulgandola soltanto in Roma? Relativamente al primo siamo per la parte negativa ; ed in ordine al secondo per l'affermativa. Infatti a miniciare dal primo ; se la obbligazion della legge dipende dalla reiontà del le-gislatore, allorchè il Pontefice Sommo promulga e soltanto in Roma , senza far menzione delle altre parti dell'apprendiction fa ben conoscere il suo volere, che in quella parte solianto debba obbligar la sua legge, e non già nelle altre, e quindi obbligherà soltanto in Roma. Relativamente poi al secondo dubbio diciamo: che potendosi dare benissimo il caso, in cui la promulgazione legale e pubblica di una legge Pontificia possa incontrare in qualche luogo difficoltà, e tante volte esporsi al disprezzo ; i Romani Pontefici ben si avvisano allora di pubblicarla solamente in Roma, nell'atto che per tutto l'Orbe Cattolico vogliono che si esegua I non omettendo però la Santa Sede di porre in opera un mezzo qualunque con cui farla pervenire alla conoscenza de' suoi fedeli). Rimane in ultimo luogo a riflettere per rapporto al primo caso, ove parlandosi di quelle leggi che stabiliscono un diritto novello, ed inducono una novella obbligazione, si è detto esser necessaria la pubblicazione, per escluder quelle le quali sono dichiarative del diritto antico, per le quali non è necessaria una no-

vella promulgazione nelle Provincie.

Finalmente si domanda qual tempo si richiede, a filiched una legge dir si possa promulgata, e quindi obbligatoria? Secondo Benodetto XIV (1) le leggi Diocesane obbligano subito pubblicate o dè cio ragiomevole, picché lacimente se ne può acquistar la notiria. Per altre leggi Ecclesiastiché diciamo, che sono obbligatorie a die acceptae legalis notiriae, a meno che nella legge con fosso esplicitamente determinato altro tempo. In questo la legge Canonica è d'accordo con la Civile.

# LEZIQUE ZVI.

#### REGIO EXEQUATUR.

Avendo ragionato della promulgazione delle leggi, ed essendo questa in una certa relazione col sl detto Regio exeguatur, è ormai tempo di parlar di questo. Ad evitar poi ogni equivoco, noi daremo alcun cenno storico su qualche fatto, che merita esser ponderato; sullo spirito con cui qualche autore ha scritto, per meglio fissare qualche differenza di opinioni : sull' origine in fine . o l'estensione di tal diritto Regio. Il Protestantismo, considerato nella sua più vasta idea significa una gran congiura ordita contra ogni sorta di autorità. Esso persuase ai Principi di rivoltarsi contra l'autorità della Chiesa, ed ai popoli contro quella de Principi. Noi abbiam veduto altrove, e combattuto ancora la loro massima fondamentale in diritto Canonico: Cujus est Regio , illius est Religio. Nel mentre però non su adottato in tutti i luoghi nella sua estensione, il suo spirito mostrossi specialmente nel Gianschismo, suo figliuol primogenito. a Il Giansenismo, dicea un vecchio Magistra-» to Francese, è la più sottile eresia, che abbia il Demonio in-» ventata. Han veduto che i Protestanti col separarsi dalla Chie-» sa avevano da loro stessi promunziata la lor condanna, giacchè » parecchie fiate si è loro rinfacciata questa separazione; che han-» no quindi essi fatto? Hanno stabilito per massima fondamentale » di lor condotta, non separarsene giammai esternamente, e prote-» star sempre la loro sommessione alle decisioni della Chiesa, con » lo studio di trovar ogni giorno nuove sottigliezze per ispiegar-» le, e sembrar sottomessi, senza mai cambiar sentimento ». Tra queste sottigliezze per eludere i Decreti della Santa Sede, adulando il potere temporale, estesero più del dovere il potere del Principe sulle Ecclesiastiche cose, e dissero essere l'uso del Regio placet uno dei diritti inerenti alla Sovranità, e che in forza di questo possa il Principe riveder nel fatto e nel diritto le Pontificio Bolle. I limiti di brevità che mi son proposto nelle mie lezioni, mi

<sup>(1)</sup> De Synod, dioeces.

vietano mettere nel più chiaro aspetto quanto queste teorie tornarono funeste alla Religione, ed ai Principi ; imperocchè da quel tempo lo spirito di ribellione invase il cuore di tutti i popoli, e turbò l'ordine della Società politica e Religiosa. Hoc fonte derivata clades, in patriam populumque fluxit. Dirò soltanto a costoro ciò che diceva Voltaire a' suoi compagni filosfi : Voi dite che la verità non ha giammai fatto male al mondo; anch'io lo confesso. e da guesto stesso conchiudo, che quello, che vol ditc non sia la verità. Basta rifletter solo che i difensori di queste teorie furon sempre (con qualcho eccezione) o politici poco pii. o Teologi noco dotti. Per accertarcene, sentiamo il dotto Conte le Maistre (1), « Lo spirito del secolo XVI fu principalmente nudrito e propa-» gato in Francia dai Parlamenti, e più d'ogni altro da quello di » Parigi, il quale guadagnava e dalla Capitale ove risiedeva, e » dai personaggi che talvolta vedeva sedere in lui, una certa pri-» mazia, della quale ha fatto grande uso ed abnso. Protestanto » nel secolo XVI, Giansenista nel XVII, filosofo finalmente e re-» pubblicano negli ultimi anni di sua vita, troppo spesso il Parlan mento si è mostrato in contradizione con le vere massime fon-» damentali dello Stato.... Il carattere più distintivo, e più inva-» riabile del Parlamento di Parigi si rileva dalla sua costante op-» posizione alla Santa Sede. Le grandi magistrature Francesi non » hanno mai su questo punto varialo. » Intanto tutte queste opinioni, che come di fatto si professavano dalla maggior parte dei Giureconsulti Francesi, vennero in seguito sviluppate dal Canonista Van-Espen, il quale ed in generale nel suo Diritto Canonico universale, e particolarmente sul soggetto, di che ci occupiamo, nel libro de promulgatione Legum Ecclesiasticarum ridusse in sistema, e come in un corpo di dottrina tutte le idee Giansenistiche. Ecco come parla di lui il dottissimo Cardinale de Bissy presso Zallinger (2). Espenius iste non est nisi juris peritus, principiorum sanae doctrinae parum gnarus, quem factioni Ecclesiam hodie turbanti mordicus adhaesisse nemo ignorat, Liber adeo ipse, qui nobis hie objicitur (Tractatus de promulgatione legum) anno primum 1712 in lucem prodiit eo utique consilio, ut constitutionem Unigenitus . quam tune Romae cudi sciebat auctor , in antecessum infirmaret. In hoc tractatu lucubrationum e novaturiensium officina prodeuntium character statim dignoscitur e studio palpabili invidiam conflandi Summo Pontifici, eius auctoritatem in contemptum adducendi. Ho voluto riportare l'autorità di un dottissimo Cardinale non per far onta all' ingegno ed al merito letterario di quell' Autore, ma affinchè ciascupo, che legge le suo opere sappia lo spirito, con cui ha egli scritto, quello cioè di opporsi al capo della Chiesa, e quindi sen guardi per le sue orronee opinioni. Il che se

(2) Tom. 2. p. 193.

<sup>(1)</sup> Della Chiesa Gallicana , cap. 2.

avesse fatto il nostro Cavallari invece di essera ciacamente ligio allei dee di questo autore, asverbes stato più d'aecorde colla allei dee di questo autore, asverbes stato più d'aecorde colla su cattolica professione, e non sarebbe eaduto ne motissimi errori geringere le parole di un dottissimo Canonista, il quale coal dichiara, lo spirito, con cui la scritto Van-Espen, specialmente nel libro, nel quale tratta della promulgazione delle leggi Ecclesiatibhe, e ped el Rejo placet. Hortanur catholicos, ut hunc autorem causte isegant qui une excessivate set in extensione hujus placiti Regii, cui pure optimo illus cripioribus adaumerari inertur, qui minusca captant, de umbra disputant, interesse politicum ettam simaginarium ante coulos habent, dique ha crations potestatem Ecclesiasticam forma ad invitar rediguare, contra politicam ultra suos fines quam forgissime extendust. Y edi Zaccaria nell'Antilebronio vendicata.

Abbiamo voluto esser più diffusi del solito, per dare di alcuni Autori una idea più percisa di quella, che conuncemente si tieno, acciocchè la gioventù studiosa, o non legga tai libri, o leggendoli sappia guardari da opinioni poco Cattoliche, e quindi perniciose. Ora, per farci più da vicino alla nostra questione, fermiamoci ad osservare qual sia l'origine ed estensione del diritto di revisione sulle Apostoliche Bolle e Rescritti conceduto à Principi, c che si denomina Regio-acceptaturo, Regio plazet, o la in Benegio assenso.

I Giansenisti vorrebbero ricavare dalla natura stessa del potcre

civile il diritto di rivedere le Apostoliche Bolle; ma essi s'ingannano a partito, perchè se dalla natura stessa del potere questo dipendesse, in ogni tempo i Principi usato ne avrebbero; or noi vediamo tutto il contrario essere avvenuto, e basta soltanto consultare l'Ecclesiastica istoria per rimanerne pienamente chiarito. I Principi secolari ninn'altra funzione hanno escreitata in rapporto alle leggi Ecclesiastiche, se non quelle di occuparsi della loro esecuzione: cost Costantino pei Canoni Niceni: cost i Padri Efesini pregavano l'Imperator Teodosio, acciocchè prestasse il suo braccio alla esecuzione dei loro canoni. Jubeatis, ut ea, quae constituta sunt ab Occumenica et Sancta Synodo suum robur obtineant adsensu pietatis vestrae (1); e non fu che a'tempi di Urbano VI, allorchè trovandosi la Chiesa per 50 anni con vari antipapi, acciocchè i Pseudopontefici ed i loro segnaci non ingannassero coloro che erano uniti al legittimo Pastore, si permise a' Vescovi ed a' Principi secolari, che attendessero alla pubblicazione delle Pontificio Bolle, e prima che si pubblicassero avessero il diritto di revisione, per vedere se le bolle erano del vero Pontefice , o dell'Antipapa, e cosl dessero alle medesime pronta esecuzione (2). Ecco l'origine vera del Regio assenso, nel che osserviamo, che se, cessata la causa non è cessato l'effetto, e quindi il diritto, ciò non è

<sup>(1)</sup> Concil. Ephesin. Act. V. (2) Antifebr. vendic, T. IV. diss, XII. cap. 11. n. 3.

proventto dalla natura della cosa, ma da novella concessione dell' autorità Ecclesiatica. Ed in vero, so niun potere sociale ha il diritto di rivedere le disposizioni di un altro potere in altra società; se, come altrove dimostrammo, il potere Ecclesiatico è nel suo genere indipendente; dunque o non esiste alcun diritto nel potere civile, o se per poce conceder si voglia, di si si pottebbe che lo stesso diritto, anzi ancor maggiore doversi attribuire al potero. Ecclesiatione della considera della potente della considera della considera

Nè vale il dire co'Giansenisti, che il potere Civile abbia questo diritto, perchè a lui s'appartiene di osservare, che lo Stato civile niun detrimento soffra dalle Pontificie costituzioni, le quali potrebbero perturbare lo Stato, potrebbero ledere i diritti de'Vescovi, opporsi alle consuetudini delle Chiese particolari, eccedere i limiti del potere Ecclesiastico. Imperocchè, prescindendo che queste opposizioni potrebbero ritenersi a favore anche del potere Ecclesiastico in opposizione del potere civile, noi rispondiamo: che il bene pubblico, non s'inverte per la Religione, ma piuttosto gl' interessi dello Stato meglio si conciliano, quando sono di accordo con quei della Chiesa. Qual male in fatti si potra temere delle Pontificie costituzioni, le quali come osserva un dotto Canonista sono state emanate pro salubri regimine Ecclesiae maturis et repetitis deliberationibus ad tollendos abusus cum magno decore Dei, incremento Politiae Ecclesiae, et justitiae saecularis augmento? Siccliè, avendo noi dimostrato, che il potere Ecclesiastico è indipendente nelle sue funzioni, niun' altro diritto diamo al Principe « considerata la natura del potere » se non quello d'essere protettore e vindice del potere della Chiesa, ed esecutore delle sue leggi. Non è dunque senza enorme malizia il disegno de'Giansenisti, il quale, per opporre l' Ecclesiastico al politico potere, e distruggere ambedue, dipinge da una parte come tirannico il potere della Chiesa, e dall'altra esagera i diritti de' Principi sulla Chiesa medesima. Con quanto più di ragione e verità scriveva l'elegantissimo Monsignor di Fénélon nella orazione, che recitò nel 1707 in occasione della consecrazione dell' Elettor di Colonia: Avertat Deus; ne protector dirigat, aut preveniat quidquam corum, quae regulatura est Ecclesia. Ipse attendit, audit humiliter, credit sine haesitatione, non solum obedit ipsemet, sed etiam auctoritate sui exempli et potentiae, quam in manu tenet, praestat, ut obediatur ab illis. Denique protector Ecclesiae , nullatenus diminuit libertatem Ecclesiae. Ejus protectio non foret auxilium, sed jugum latens Ecclesias, si potius vellet determinare Ecclesiam, quam determinari ab Ecclesia. Hoc exitiali excessu Anglia rupit unitalis sacrum vinculum, dum regem, qui solum fuerat protector, constituit in caput Ecclesiae.

Stabilità l'origine del Regio assenso, facilmente si può conocere quale sia la sua estensione. Il potere Reclesiastico, essendo indipendente nelle suo leggi, no segne che il potere civile non può giudicare nel diritto. Imperocche, non avendo Cristo a questo dato la facoltà di stabilire le leggi, bensi agli Apostoli ed s'oro successori, non può il potere laicale modificare, rettificare ec. le leggi Ecclesiastiche; può soltanto sospenderne la esceutione nel fatto, e domandare ni rettificamento al potere legittimo stabilito nella Chiesa. Il che intender si deve non per le Bolle Dommatinella Chiesa. Il che intender si deve non per le Bolle Dommatinella possono sull'esteriore polizia dello Stato, e ciò per impedire che non si spaccino bolle fasificate, e per essminare se i rescritti emanati dalla Santa Sede fossero nulli, vitio subreptionis, vel obraptionis.

Cosl avendo stabilito a quel che pare in materia difficile ed intricata i limiti dell'Ecclesiastico e del civile potere in ciò che riaguarda esecuzione di Ecclesiastiche leggi, conchiuder possiamo la presente lezione col dire , che il Regio Exequatur riconosce la sua origine non già dalla natura del potere civile, ma dalle Pontificie concessioni, e che non possa estendersi a giudicare nel diritto, ma solo nel fatto, e ciò, a differenza delle Bolle Dommatiche, ne'soli Decreti disciplinari. Ed in questa guisa abolitesi nel Concordato del 1818 coll'articolo 23 tutte le Circolari, leggi, e Decreti, che imponevano l'obbligo del liceat scribere da domandarsi al governo prima di appellare presso la Santa Sede, d'accordo dell'uno e dell'altro potere si ritenne in vigore soltanto il Regio Exequatur. Anzi per l'istituzione della Consulta di Stato, tutto ciò che risguarda le cose Ecclesiastiche vien portato al giudizio di coloro che ne fanno parte, e che hanno l'incarico di darne avviso al governo, onde procedere all'ottimo reggimento dello stesso, ed alla piena esecuzione dei Canoni , e dai Concordati tra la Santa Sede, e lo Stato.

È poichè questa istituzione ha relazione non peco cogli affari. Ecclesiastici, che rapportansi al nostro Regno, ci piace trascrivere intieramente la legge organica della Consulta generale, acciocchè il Canonista ne acquisiti una piena idea in une odifitti es oglionsi pagare per la esecuzione di carte risguardanti affari Ecclesiastici, alle quali debbesi impartire il Regio assenso (1).

(1) Vedi alla fine del libro la legge emanata all' oggetto dal Re Ferdinando I nel 14 Giugno 1824 ch'è tuttora in vigore.

# LEZIONI

DI

# DIRITTO CANONICO

# LIBRO PRIMO

# PARTE SECONDA

SULLE DIVERSE COLLEZIONI DEL DIRITTO CANONICO.

# LEXIDITE PRIMA

COLLEZIONI IN GENERALE,

Doro di aver stabilito alla meglio, e come si è potulo nella streitezza di semplici lezioni di l'Iritto Ganonico la natura della Società Ecclesiastica, non che il polere, che deve in essa emnara leggie Dorerti, e quindi messa benanche a disamina la natura o' l' londamento delle medossime, la ragion del metodo esige che si desse in questa seconda parte del nostro primo l'ibro, come in un quadro generale, in prospetto di tutte le leggi, che le diverse epoche nalmente le diverse vicende che han sofierto nol nastra Regno pei successivi Concordati che hanno avuto luogo con la Santa Sede. Senza punto allontanarci da quel metodo, che fin dal principio ci siam prefissi di seguire, col solito ordine, semplicità, e chiarezza ne d'aremo un cenno generale col rispettivo giudizio.

Il divino Fondatore della Chiesa non ci lasciò scritta alcuna lego, anzi nello spedire gli Apostoli a propagar l'Evangelo non comandò che a vessero scritto, ma che a vessero predicato alle genti: Euntes, disse, docete omne: gentes. Ma insorte in seguito uella Chiesa controversie riguardo al Domma, e diffusa la Religioue pel Mondo intero, e però moltiplicati i vincoli, e gli anelli del·l' Ecclesiastica giurisdizione, nacque la necessità di scriver ciò. Che dai Pastori determinavati ono solo intorno al domma do a costumi, ma benanche riguardo alla Disciplina. Moltiplicate in tal quista le leggi, fu necessario farne varie collezioni, le quali mu-

nite di pubblica autorizzazione, riusciva facile distinguere i veri dai falsi Canoni.

Per acquistare una precisa idea de Canoni della Chiesa, fa duepo conoscere in antura delle diversa Collezioni e de Canoni medsimi. Per ciò che risguarda le Collezioni è da riflettersi, che alcune furono Collezioni della Chiesa universale, e perciò obbligavano tutt' i Fedeli; altre delle Chiesa particolari, e dobbligavano tutt' i Fedeli; altre delle Chiesa particolari, e dobbligavano tutt' i redeli; altre delle Chiesa particolari, e dobbligavano con state inserito nel Codice della Chiesa universale, nel qual
caso si consideravano obbligatori per tutti i fedeli. Ne bastava
che alcuni Canoni fossero inseriti nel Codice, bisognava che lo
cossero stati per pubblica autorità, che se poi ciò facesa di autoriossero stati per pubblica autorità, che se poi ciò facesa di autoriossero stati per pubblica autorità, che se poi ciò facesa di autoriori della Colleziono. Così noi avvocariori con casterore nella Colleziono Grazianose che, essendo tata questa corrare nella Colleziono Grazianose che, essendo tata questa corrare nella Colleziono Grazianose che, essendo tata questa corrare nella Colleziono Grazianose che, essendo come medesimoavrebbero altrimenti avuto (uro) ila Colleziono medesimo-

Per ciò che s'appartiene ai Canoni, essendo i medesimi di differente, natura, dobbiamo ponderarii sotto i diversi aspetti per acquistarne una giusta idea, ed essere alla portata di darne un accurato giudizio. Distinguiamoli dunque in va rio classi.

1.º Alcuni Canoni esprimono solanto ció che apparticne al Diritto naturale, o lo spiegano, o lo applicano a 'casi particiorati; omne sono quelli, i quali proscrivono l'incontinenza, l'avarizia, l'ambizione ec. Su questi Canoni si dee serbare quella leggo che ha luogo ne' precetti di Diritto naturale: ciò che non possono essere abrogati da contraria consuctudine, essendo immutabili al pari della legge stessa di natura.

2.º Altri Cănoni contengono qualche cosa di Diritto Divino o naturale, e qualche cosa di diritto umano; e quindi biognani essi distinguere ciò che s' appartiene all' uno. e ciò che s' appartiene all'altro, e cos quella parte che è diritto divino o naturale non può essere abrogata, quella poi che è di diritto positivo può andar soggetta a contraria consuctudine: cosl per esempio sonovi alcuni Canoni, che probiscono sotto pena di scomunica s'Chierici la crapula, e gli stravizzi la censura in questi casi è di diritto Ceclsiastico, quale anche abolita, non rimane perciò il Canono senza il suo vigore, per quella parte che è di diritto di natura.

3.º l'Canom, i quali risguardano alcuni punti di disciplina posono essere abrogati; « ricut, dice un dotto Autore, cos vigentes contemmer», forti irridigioum, sic abblios perfractim velle recorra non ruro forte priculcium. Su questo dunque vale l'adagio. Canones per consutudinem abrogari. Lo stesso non si verifica di quelli, che appartengono a punti essenziali di disciplina, e specialmente quelli; che risguardano la vita, e l'onestà de Chierici: essi accostandosì a precetti di diritto naturale non possono essere abrogati da contraria consontudine, nodo meritamente agli.

stessi può applicarsi quella sentenza di S. Tommaso: Si maneat ratio eadem, propter quam lex primo utilis erat, non consuetudo

legem, sed lex consuctudinem vincit.

4.º I Canoni . che prescrivono la disciplina ed i costumi , non perciò si debbono credere aboliti sol perchè la Chiesa non ne ritiene l'esterno rigore. La Chiesa conserva sempre la stessa idea delle cose , è sempre animata dallo stesso Spirito , e se la scorgiamo talvolta moderare la sua esterna polizia, ciò avviene perchè, madre pietosa, vuol compatire la depravazione de'tempi, ed accomodarsi alla infermità de'suoi figliuoli. Così leggiamo ne'tempi primitivi il rigore de'Canoni penitenziali, e quelle severissime leggi in forza delle quali si allontanava per sempre dalla sacra ordinazione colui , che deturpava il battesimo col vizio dell'impurità, ed ordinato non più si ammetteva alla celebrazione de' Divini misteri, anche dopo fatta la penitenza. Queste leggi non si debbono conoscere nella Chiesa per semplice erudizione, come quelle degli Ateniesi e degli Spartani : la Chiesa è sempre la stossa , non variando giammai, la mutazione avviene soltanto nel soggetto, sul quale deve applicar le sue leggi Ella dunque ne mitiga il rigore, per accomodarsi alla debolezza de'suoi figliuoli.

5.º Alle volte la Chiesa oppone alcuni Canoni contro di abusi da lungo tempo inveterati. Per rapporto a questi, due cose debbonsi considerare: 1.º Dacchè la Chiesa molte cose dissimula per non far peggio, non perciò si deve credere, che così si dovesse andaro e non meglio ; giacchè la Chiesa con ciò si apre la strada , affinchè in tempi più floridi possa dettar Canoni di maggiore perfezione : e ciò a seconda degl'insegnamenti del Divino Maestro, il quale in una delle sue parabole insegnò, che alle volte prudentemente si dee col frumento lasciar crescere anche la zizania, affinchè schiantando questa , non si dradichi anche il frumento , ne simul eradicetur et triticum. Ciò che anche dichiarossi dal Concilio di Trento nella sess. 25, nella quale, dopo essersi stabilite diverse ordinazioni concernenti la riforma de'Regolari, così si conchiuse: Adeo dura , et difficilis est praesentium temporum conditio , ut mec statim omnibus, nec commune ubique quod optaret remedium pesset adhiberi. Quale mente del Tridentino anche più chiaramente manifestò S. Carlo Borromeo, allorchè ad un Cardinale, il quale lagnavasi, perchè tanto spesso egli convocasse il Concilio, cost rispose: Cum Tridentina Synodus veterem Ecclesiae disciplinam in usum revocare jussisset. Concilia sibi usque eo cogenda, dum eam in primaevam integritatem restituisset. La seconda cosa, che devesi osservare su questo punto si è, che essendovi alcuni abusi, e non potendo la Chiesa togliere e sradicare totalmente il male, non approva che così si faccia, ma ordina così, acciò peggio non avvenga. In tal guisa malamente si conchiude : la Chiesa niente più di questo richiede ne'suoi Canoni ; dunque niente di più è necessario. Per esempio il Tridentino richiede da' Canonici la residenza di nove mesi per lucrare i frutti del beneficio, dunque mal si conchiude potersi i Canonici asche senza giusta causa al-

lontanare dalle loro Chiese per tre mesi-

Tutte queste regole serbair si debbono per la retta intelligenza de Canoni della Chiesa. Il Van-Espen, oltre le cinque regole di sopra enunciate, no apporta altre due, alle quali non possiamo socriverci. Nella prima ggli sorrebbe, cho il Canonista dosvesso ponderare anche le persone, che hanno emanati i Canoni in quali-che Concilio: se cid fosse vero, serebbe lectio a ciascuno rigettare i Canoni anche più ascrosanti della Chiesa, potendo facti-tune de la contra della c

Vorrebbe nell'altra regola il detto Autore, che i Decreti dei Pontefici Sommi, per avere il loro vigore, dovessore osser prima trasmessi ed insertit nel Codice della Chiesa universalo, allinchè col consentimento di questa avessero forza di obbligare. Noi questo neghiamo e perche essendo il governo della Chiesa Monarchico, te leggi Pontiticio non hanno biosgon dell'assentimento della Chiesa per avere il loro vigore, e perche, come dimostreremo, questa torori ai oppone al latto, il qualeto el attesta, che mone della Chiesa per avere il loro vigore, e perche, come dimostratori della Chiesa per avere il noro vigore, a latto, il qualeto el attesta, che la come della chiesa per avere il noro per al latto, il qualeto el attesta che controla della chiesa per avere il noro Decretali, al securitori della controla della chiesa de

# EZZIONE DI.

Fin qui delle Collesioni in generale. È ormai tempo dir qualche cosa delle Collesioni in particolare, o primieramente delle Orienta i gapcineli la nostra sacrosana fede nell'Oriente comincio, e quindi si propagò nell'Occidente; come ancora perchè colà apunto celebraronsi i primi Concili de Veseori radunati al hea della Chiesa. Perciocchè nell'eseguire un tal lavoro avvertiamo anticipatamente, che non tutte le collezioni minutamente descriveremo, il che è stato diffusamente eseguito dai Fratelli Ballerini: ma cil imitismo a dare un cenno soltanto delle principali, alchè il Canonista conoscer possa le varie vicende del diritto, e molto più le fonti, d'onde è derivato il diritto in vicore.

La prima collezione, che fu in sommo pregio, ed ebbe massima autorità presso gli Orientali fu la collezione de Canoni, della quale si fece menzione nel quarto Concilio Generale, in quello cioe di Calcedonia nella IV ed XI azione. Per tal ragione forse Cristoforo Giustello chiamò questa collezione col nome di Codice de Canoni della Chiesa universale; imperocchè, sebbene questo Codice i Canoni soltanto comprendesse della Chiesa Orientale, pure era stato quasi consecrato da tutta la Chiesa in quel Concilio , e quindi in qualche guisa poteva anch'esso designarsi col nome di universale. Questa collezione comprendeva i Canoni del Concilio Niceno al numero di venti, sebbene dipoi a questi siano stati aggiunti altri ottanta, i quali, giusta l'opinione del Beveregio e del Renaudozio, benchè non fossero stati emanati da quel Concilio, sono stati nella Chiesa tenuti sempre in gran pregio, come quelli che esprimevano la disciplina Ecclesiastica del quarto, e del quinto secolo. Questi seguivano i Canoni di cinque Concili particolari; cioè dell'Ancirano, del Neocesarese, del Gangrese, dell'Antiocheno, e del Laodiceno, i quali Canoni ebbero forza di legge, non altrimenti che quei del Concilio generale, essendo stati riconosciuti ed approvati da tutta la Chiesa. Chiudevano finalmente questa collezione quattro Canoni del Concilio Costantinopolitano primo, secondo Ecumenico, giusta la versione la più ricevuta, L'ordine di questa collezione consiste in ciò, che i Canoni si veggono citati per intiero giusta l'ordine de'tempi, in cui furono celebrati i Concilî, ad eccezione del Concilio Niceno, il quale, sebbene sia stato celebrato dopo l' Ancirano ed il Neocesarese, i suoi Canoni si veggono prima di questi : la citazione è per numeri ed in continuazione . senza cominciare da capo la numerazione al principiare di ciascun Concilio, ma tutti si veggono numerati di seguito.

La seconda collezione, che comparve in Oriente dopo il quarto Concilio Ecumenico tenuto in Calecdonia fu quella che compilossi da Teodoreto Vescovo Cirense , insigne Teologo de' suoi tempi, e versatissimo nella Santa Scrittura e noi Canoni della Chiesa. Costui ai Canoni dell'antica collezione Orientale aggiunse 85 Canoni detti Apostolici, 21 del Concilio di Sardica, 7 del Concilio generale di Efeso, 25 di quello di Calcedonia anche generale, e linalmente altri 27 che ricavò dalle lettere di S. Basilio. Tutti questi Canoni, a differenza dell'antica collezione, non si veggon citati nè per ordine di tempo, nè in esteso, ma secondo l'ordine e la diversità delle materie ed in ristretto, e tutta intera la collezione è distribuita in 50 titoli. Per rapporto a questa collezione nient'altro abbiamo da osservare, se non che quello che si appartiene ai Canoni Apostolici. Questi furono detti Apostolici perchè dai Greci sul principio si credettero ordinazioni degli Apostoli compilate, e fatte di pubblica ragione da Clemente Papa, la quale sentenza fu anche seguita dai Latini, e specialmente da Francesco Turriano. Al contrario i Protestanti , e tra questi il Dalleo, vedendo molte cose trovarsi in questi Canoni opposti alla Calviniana eresia , dicono essere stati composti da qualche eretico del quinto secolo della Chiesa. Ma noi, sulle orme dei più accreditati trattatisti di diritto Canonico, seguiamo la via di mezzo, e diciamo, che i Canoni Apostolici non essendo stati emanati dagli Apostoli , non sono però del quinto secolo della Chiesa, e molto meno invenzione di qualche eretico. Essi non possono dirsi degli Apostoli, e ciò per molte ragioni ; in primo luogo ; perchè ne' primi secoli della Chiesa non se ne fa menzione alcuna dagli Scrittori Ecclesiastici, come da S. Girolamo , da Eusebio , da Socrate , e da Sozomeno: anzi S. Cipriano, disensore acerrimo della iterazion del battesimo dato dagli eretici , avrebbe potuto invocare a suo favore un Canone Apostolico, che lo stesso sosteneva, il che non fece. Inoltre, molte cose in essi si dicono, che mal si confanno co' tempi Anostolici , come i nomi di Cantore , di Lettore , d' Inodiacono , sconosciuti in quei tempi , la division delle Parrocchie , l'obbligo dell'annua celebrazione de' Concili, allora non usitata ec. Dippiù molte cose sono in essi stabilite che si oppongono 'alla credenza universalmente tenuta nella Chiesa, come l'obbligo di ripetersi il battesimo dato dagli erctici , tenendosi questo per nullo; la trina immersione, creduta necessaria pel valore del battesimo ec-Finalmente uomini sommi gli han tenuti per apocrifi , come Gelasio Papa , ed Isidoro Ispalese. Forza è dunque conchiudere per queste ragioni che i Canoni Apostolici non si debbano risguardare come emanati dagli Apostoli. Ma sarà perciò vera l'opinione dei Protestanti ? Saranno stati questi canoni un parto di qualche eretico del quinto secolo della Chiesa , come pretende il Dalleo ? Anche questo neghiamo. Una opinione che si tiene generalmente notrà essere alterata ma non mai interamente falsa, e se vediamo che i Greci ebbero in tanto pregio questi Canoni, che li fregiarono ancora col nome di Apostolici , dobbiam dire, che abbiano avuto un fondamento in questa loro asserzione. Ed invero gli Apostoli, primi fondatori della Chiesa, molte cose stabilir dovevano risguardanti la disciplina di essa : queste disposizioni Apostoliche furono sulle prime conservate per la tradizione, dipoi anche prima del Concilio generale di Nicea, vari Concili particolari si tennero nell'Oriente, vari articoli si stabilirono, e si scrissero risquardanti la disciplina, i quali uniti ai primi, e perchè alcuni aveano per autori gli Apostoli, e perchè altri erano poggiati sulla tradizione Apostolica, diedero a tutti il nome di Cauoni Apostolici. S'aggiunga che posta la controversia tra gli Orientali, ed il Sommo Pontefice per la ripetizione del battesimo, quelli Canoni delle Chicse Orientali, che erano per l'affermativa, anche si dissero Apostolici , per conciliare loro maggiore autorità : così degli ordinamenti degli Apostoli, e de'Canoni disciplinari della Chiesa d'Oriente del secondo e terzo secolo si formò la unione dei Canoni , che al numero di 85 vanno sotto il nome di Apostolici, e che Teodoreto inserl nella sua collezione. Questi Canoni non furono rigettati dalla Chiesa Latina ; anzi Dionisio l'Esiguo , il quale fu il primo a voltarli nell' idioma latino, tolti quelli che ripugnavano alla credenza e disciplina della Chiesa, al numero di 50, gl'inserà neila sua Collezione. E questo è il giudizio più retto che danno gli eruditi su i Canoni Apostolici. Lo stesso dicasi degli otto libri delle costituzioni Apostoliche, che vanno anche sotto il nome di Clemente, e che nel medesimo tempo comparvero nella Chiesa.

Giovanni lo Scolastico, cost chiamato, perchè da Avrocato quariggi era, fu ordinato Sacredote, ed indi Patriarca di Costantinopoii, diede alla luce la terra collezione de Canoni per le Chiese d'Oriente, Costu il al'artiac collezione aggiune le leggi corrispondenti ricavate dal dritto civile, e che alcun rapporto aveano colle costituzioni delle Chiesa. Quest' Opera rimase di autorità privata, finchè Fozio, anch' egli Patriarca di Costantinopoli, prese da lui motivo di dividere tutto il corpo del Diritto Canonico in 14 titoli, e ciaseun titolo in Capitali. Egli all'antica collezione di Teodoreto, con le aggiunzioni dello Scolastico, così da lui disposta, e partita, diede il nome di Nomocanon, che vuol dire legum um canonibus collatio. Questo pera più piena e più ricca di Canoni Ecclesiastici, e di Costituzioni del Principi, divenne celeberrima presso i Greci.

Dopo Fozio, essendosi fatte varie costituzioni da Patriarchi Costantinopolitani, che gli successero, era necessario che questo con diligenza fossero state esposte e liberate dalle apparenti contadizioni, ralle quali si trovavano. Giò fu eseguito da Zonara, e da Baltzannoni: il primo imprese a spingario letteralmente, il accidente della contadizioni con la contadizioni contadizioni con la contadizioni contadizioni con la contadizioni contadizioni contadizioni con la contadizioni contadizio

Diviso l'Oriente dalla Chiesa Occidentale, ciascun Patriarea, separato anch' Egli dagli altri, come avvenir suole, quando le parti si ataccano dal centro della cattolica unità, compilò sul fondamento dell'antico diritto i propri decreti adattai alle, sue opinioni, ed allo spirito della sua setta. Così fece pei Nestoriani il Patriare Elia I., ed Ebbed-lesu suo successore nella Sede di Nisibi i così pei Giacobiti Berebreo, Primate d'Oriente, pei Cotti soggetti al Patriare Ollesandra Microi Pere di quali di la collezione della considera della collezione Foziana, dalle modificazioni di Zonara e Balzamone, e finalmente dalle ultime dissorizioni dei rispettivi Patriarchi.

In quanto a Russi la loro Chiesa vien regolata dal diritto antico, comune con quello de Greet, ma quanto alle ultime disposizioni, essi divisi dal Patriarea Greco ritengono i recenti decreti
del loro Sinodi Nazionali e delle costituzioni de Principi. Ultimamento, estinto il Patriareato di Moscovia, da Pietro il grande nel
1721 si è istituto la così detta Santa Sinodo, colò un preptuto
Senato sotto la direzione dell'imperadoro, e di in questo tempo
varie costituzioni imperitali sono state fate risquardanti la Religione, che sono attualmente in vigore, e che formano il loro diritto novissimo.

# REZIONE 111.

# COLLEZIONI OCCIDENTALI. DIRITTO ANTICO.

Dovendo parlare delle collezioni che ebbero luogo nella Chiesa Occidentale, fa mestieri prima d'ogni altro distinguere il Diritto Canonico in Diritto antico, nuovo, e novissimo. Imperocche, siccome i Giureconsulti si servono di guesta triplice partizione per significare i Decreti del Senato , le leggi delle dodici tavole , e le risposte de Giureconsulti antichi, responsa prudentum, delle quali tutte si servi Giustiniano l'Imperatore per compilar le sue leggi . corrispondendo le prime al diritto antico, le seconde al nuovo, e finalmente novissimo dicono il Codice Ferdinandeo; così noi chiameremo Diritto antico tutte quelle collezioni che precedettero le collezioni di Graziano: faremo da questa cominciare il diritto nuovo, detto altrimenti corpo del Diritto, o Diritto in vigore e finalmente designeremo colla denominazione di Diritto novissimo anelle determinazioni che emanaronsi dalla Chiesa nelle. Bolle. Pontificie; nelle Regole di Cancelleria ed altre. Chiuderemo finalmente questo trattato col dare un cenno delle modificazioni che ebbe il Diritto Ecclesiastico comune in forza de Concordati presso i diversi Regni, e specialmente nel nostro. E qui sul principio si scorge l'errore del Van-Espen, e dopo lui del Cavallari, i quali, usando della stessa divisione, vorrebbero far cominciare il Diritto nuovo degli Occidentali dalla collezione Isidoriana, quasichè avesse questa alterata la disciplina antica, ed introdotto un novello Diritto nella Chiesa. Noi dimostreremo la vanità di questa opinione, facendola conoscer falsa, anzi come un prodotto del Protestantismo : e ggindi ci atterremo alla divisione già data. Cominciamo dunque ad osservar le collezioni principali che formano il diritto antico della Chiesa Occidentale.

Sulle prime la Chiesa di Occidente non ebbe alcuna collezione: I Romani Pontefici, anche nella qualità di Patriarchi d'Occidente. tutte le questioni dirimevano con la norma della Scrittura, e della Tradizione, e quindi, domandati dalle Chiese rispettive, scioglievano tutti i dubbi, che insorger potevano. La sola Chiesa Affricana chbe il codice de'suoi Canoni, i quali furono in tanto pregio, che gli Orientali li tradussero, e gl'inserirono nelle loro collezioni. E non fu che nel quinto secolo della Chiesa, quando i Padri Calcedonesi fecero onorevole menzione dell'antico Codice della Chiesa Greca, che si vide questo bentosto voltato nel latino idioma. Quindi due collezioni comparvero presso i Latini. La prima chiamossi Isidoriana, e riconosce per Autore un tal Isidoro probabilmente S. Isidoro di Siviglia, differente però da Isidoro Mercatore, di cui parleremo a suo luogo ; Collezione cosl chiamata , perchè di questa costui fece uso ; e detto ancora Ispanica . perche adottata specialmente nella Chiesa di Spagna. La seconda

101. 1

fu detta Prisca. In queste collezioni altro non si fece che tradurre i Canoni Greci , e confusamente frammischiaryl i Canoni Affrica-

ni . e qualche Decretale del Romano Pontefice.

Nel sesto secolo della Chiesa, Dionisio, confusione ( come Egli dice ), priscae translationis offensus, attese a meglio tradurre i.Canoni Greci, ed a disporre in ordine una collezione da servire per la Chiesa Latina. Costni fu detto l'Esiguo, non perchè piccol fosse stato di statura, ma a titolo di umiltà, essendo questo il nome col quale i monaci, com'Egli era, si fregiavano in quei tempi: fu ancora dottissimo, ed eruditissimo, come ci attesta il Cassiodoro , e la sua collezione divenne celeberrima. Egli divise la sua opera in due parti : nella prima inserl i Canoni Apostolici al numero di 50 , di poi vi aggiunse i Canoni Niceni , Ancirani , Neocesaresi , Gangresi , Antiocheni , Laodiceni , Costantinopolitani , Calcedonesi, voltati dal Greco idioma; e finalmente dall'originale latino vi appose 21 Canoni Sardicesi, e gli Affricani al numero di 138. Nella seconda parte non tutte raccolse le Decretali de Sommi Pontefici , ma quelle di Siricio , d' Innocenzo , di Zosimo , di Bonifacio, di Celestino, di Leone, di Gelasio, e d'Anastasio, Omise poi le altre , benchè anch' esse fossero state di non lieve momento. Questa seconda parte della collezione Dionisiana fu accrescinta poi con altre Decretali de Romani Pontefici, e specialmente di Ilario, di Felice, di Simplicio, di Ormisda, di Simmaco, e di Gregorio. E siccome così accresciuto, fu da Adriano I presentata a Carlo Magno, così fu detta dipoi collezione Adriana. Fu chiamata ancora Codice de Canoni , perchè , sebbene Adriano non le avesse data pubblica autorità , sembrò approvarla col suo fatto.

Molte riflessioni sonosi elevate dal Van-Espen al proposito di questa collezione. Egli dice che prima di questa collezione, siccome nessuno avea ancor raccolte le Decretali de Romani Pontefici, la Chiesa si regolava così co'soli canoni de'Concili. Questo è falso per quella parte che la Chiesa si fosse servita de' soli canoni dei Concili, come chiaramente si osserva dall'Ecclesiastica Istoria, e da ciò che dice S. Girolamo di se stesso, allorchè, facendo da Segretario a Papa S. Damaso, dovea coadiuvarlo nelle infinite risposte che costui facea alle dimande dell'Oriente , e dell'Occidente , cum juvarem Damasum Romanae Sedis Episcopum, et innumeris Occidentis, ac Orientis consultationibus responderem. L'autorità delle Pontificie costituzioni non dipende da quella de' Callettori , ne Dionisio, privato scrittore, alcuna autorità poteva dare alle Decretali, le quali tutte la ricevevano in ragion del primato, che jure divino è stato sempre riconosciuto nel Romano Pontefice : che anzi quando nessuna collezione è esistita, o anche esistendo, non ancora era stata riconosciuta dalla Sede Romana, ciò che avvenne sino al.1X secolo della Chiesa, dubitandosi sull'autenticilà della Decretale, si ricorreva all'originale, che conservavasi fedelmente nell' Archivio Pontificio , detto perciò Archivium Chartarium, Scrimium-Così S. Girolamo provoca (1) Rufflo ad Chartarium, per assicurarsi di ciò su cui dubitava : ciò fluoli au letti delle lettere specite a Giovanni Gerosolimibano da Anastasio I Romano Fontefico, come abbiamo anche altrovo osservato. Dunque la Chiesa Romana non regolossi da principio co foli canoni Conciliari, ne Dionisia con la sua collezione diede autorità alcuna ai Decretati de Romani Pentefici.

Siegue la collezione di Isidoro Mercatore, o Peccatore, oggetto di tante dispute tra gli eruditi. Anche il nome di costui diede motivo a varie opinioni. Pietro de Marca sostiene essere quegli stato un Vescovo, e che siasi così chiamato per umiltà; altri riflettendo che siccome i Vescovi di quei tempi nell'usare il cognome di Peccatore gli, faceano precedere quello di Vescovo, dicendosi Vescovo Peccatore, dicono essere stato un monaco secondo l'uso adottato in quei tempi. Finalmente Antonio Agostino dice : essere stato il cognome d'Isidoro quello di Mercatore, adducendo egli l'autorità d'Ivone, il quale così chiamollo. Checche sia della diversità di taute opinioni , il certo si è, che questo nome credesi da tutti suppositizio, e secondo le regole di sana critica, credesi l'autore di questa collezione un tal Benedetto, Levita della Chiesa di Magonza, il quale la diede alla luce circa l'anno 845, e per conciliare maggiore autorità alla sua collezione, egli stesso l'attribul a Riculfo Metropolitano di quella Chiesa. Egli aggiunse del suo a molti Canoni dei Concili, come anche foggiò molte decretali de Romani Pontefici da Ciemente fino a Silvestro, tutte suppositizie. La sostanza di questa collezione è vera; ma i fonti, e quelli ai quali si attribuiscono sono falsi. Essa sul principio avidamente fu accolta da Canonisti ; imperocchè avendo Siricio ordinato, che le lettere de' Pontefici Romani si conservassero nell'archivio, pochissime se ne trovavano anteriori a questo Pontefice quando non ancor praticavasi questo lodevol costume, e quindi grande festa menarono gli eruditi nel vedersi arricchiti di monumenti di si venerabile antichità , e fin allora cotanto rari; a questo s'aggiunga che giungevano opportunamente le foggiate decretali di Clemente . Anacleto , Evaristo , e Melchiade a metter termine in favore de' Vescovi alle vertenze allora correnti , ed a ristabilire più universalmente l'antica disciplina, che in alcuni luoghi per contraria consuetudine era decaduta. Ma non andò guari, che la falsità di queste decretali fosse sulle prime conosciuta da Incmaro Arcivescovo di Reims nella causa che agitavasi allora con Incmaro di Lione suo Nipote : dipoi fu tenuta per tale dagli Scrittori Romani, e specialmente da due Cardinali Bellarmino e Baronio , ed oggi come tale è da tutti risguardata , o ciò per molte ragioni. In primo luogo, perche Dionisio Esiguo non fa menzione alcuna delle tanti decretali che si credevano rac-

<sup>(1)</sup> Adversus Ruffigum lib 3. Tom 2. col. 5.19.

colte da Isidoro : in secondo luogo, perché di queste decretali, tacciono gli Seritdori coetanei, specialmente de primi secoli della Chiesa, il che non avrebbero fatto, se fussero esistite quando aveano il bisogno di citarle: e finalmente perché contengiono al cuane cosè posteriori al Pontelico, di cui portano il nome; oltre l'initiormità dello stile che vi si sorgo, Incompatibile in Decretali fatte in diversi tempi, e quindi di vari autori.

Alcuni han preso da ció motivo di calunniare la Chiesa Romana dicendo : che il Romano Pontefice abbia comandata una tale collezione, che sia stata scritta ad oggetto di ampliare il potere della Sede Romana, e che in forza di queste decretali siasi al'

tutto cambiata l'antica Ecclesiastica disciplina.

Sono queste le opinioni , che tutti i Giansenisti tengono di siffatta collezione, e Van-Espen (1), in nome di tutti ci dice: essersi questa collezione compilata praecipue ad amplificandam Sedis Apostolicae auctoritatem, il che essendo vero, ci maravigliamo, come il dotto Giureconsulto, che ha scritto ultimamente sulla polizia Ecclesiastica del Regno, forse senza accorgersene , ha voluto anch' egli pagare il tributo alla Giansenistica Scuola, allorchè parlando dell'Isidoriana, si esprime così (2): « Al principiar del nono » secolo surse nella Germania la nuova collezione del Diritto Ca-» nonico, che tutta câmbiò la faccia dell' antica disciplina nelle » Chiese Occidentali ; l'autore della quale . Isidoro Mercatore . » v'inserl molte decretali o false, o interpolate, la cui impostura » scoverta, non bastò a togliere le nuove massime introdotte ». Ma noi sostenghiamo il contrario; e diciamo in primo luogo, che questa collezione non sia stata latta ad istanza di Roma, perchè autore è Germano, ed in Germania tale collezione la prima volta comparve; anzi i Romani Pontefici non n' ebbero contezza così subito, come ricaviamo dagli Ecclesiastici documenti. In fatti Leone IV che visse fino all'anno 855 avendo dovuto rispondere alle lettere venutegli dalla Brettagna , non fece alcuna menzione delle decretali anteriori a Siricio Papa, sebbene avesser fatto al suo proposito , il che non sarebbe avvenuto , se avesse avuto almeno per le mani la Isidoriana collezione; ciò che osservasi parimenti nelle lettere di Nicolò I suo successore.

È poi falso ciò, che soggiunge Van-Espen, che tale colletione sia stata scritta a doggetto di ampliare il potere della Santa Sede; imperocchè lo stesso sisdoro confessa aver egli volentieri dato opera alla sua collectione non per ampliare i diritti Pontifici, ma per rendere più rare e difficili le accuse controi Vescovi; ciò che infatti si osserva nello spirito di utula. Popera. Quatenus, dice Egli nella sua profazione, sedessattici ordinia disciplina in sunum a nobit coccata, atques dipetta, et Sencie Pressules paterni; insti-

(2) Pol. Eccl. del Regno, Tit. 1.

<sup>(1)</sup> Jus Beeles. univers. part. 3. tit. 3. cap. 4. n. 16.

tuuntur regulis , et obedientes Ecclesiae Ministri , vel populi spiritualibus instituuntur exemplis, et non malorum hominum pravitatibus decipiantur. Multi enim pravitate, et cupiditate depressi accusantes Sacerdotes depresserunt; e lo stesso Van-Espeu così si esprime: hic (Isidorus) rusurs comment : in quaestione 7, caus. 2, adducit varia figmenta fictarum decretalium, quae precipuae ad eximendos Episcopos ab omni criminali judicio adornatae apparent. Adunque non per ampliare i diritti della Santa Sede, ma per fare cosa grata ai Vescovi tale collezione formossi. Ed in ver.tà, pur troppo eran frequenti a quei tempi e scandalose le vessazioni usate a Vescovi per le prepotenze de secolari politici e militari, i quali, abusando delle debolezze degli Ecclesiastici loro sudditi., facevano a lor capriccio promuovere e deporre i Vescovi, e correvano per finto zelo, o per vera rapacità o per superba vendetta all'occupazione de loro beni, come attestano i contemporanei scrittori (1). Per metter quindi alcun rimedio a questi disordini, pensò il falso Isidoro d'opporvi la forza dell'autorità di tante e si antiche decretali ; nè di altro diritto parlò della S. Scde . ma soltanto ebbe in mira il diritto del Papa nelle cause criminali de' Vescovi, nel che appare chiaramente, che non il vantaggio del Pontefice, ma quello soltanto de' Vescovi cercassò.

Finalmente soggiungono essersi per queste decretali cambiata la Ecclesiastica disciplina : noi lo neghiamo affatto. Niun diritto novello fu conceduto alla Santa Sede in forza delle merci Isidoriane , la cui falsità non consiste nell'avere asserito un diritto novello, altrimenti non così volentieri sarebbero state ovunque ricevute; ma la falsità consiste nel fatto, nell'avere cioè attribuito a decretali positive de Pontefici quello, che loro si competeva per altro in virtù del primato. I Pontefici Sommi, in virtù del primato di onore e di giurisdizione su tutta la Chiesa, potevano richiamare presso di loro la conoscenza di alcune cause, le quali , perchè di maggior momento, importar potevano a tutta la Chicsa. Ciò non praticarono così spesso nei tempi primitivi, non perchè. non ne avessero avuto il potere, danoiche da taluni esempi si rileva , che ne abbiano usato ; ma tra per le persecuzioni degl'Imperatori, e perchè il fervore essendo ancor vigente nel cristianosimo, potevano compromettersi di altri, ai quali per concessioni o espresse, o tacite aveano commesso porzione del loro potere. Dipoi, quando la barbarie ampiamente si diffuse nell' Europa, e quindi diminuito l'impero del diritto, fu a questo surrogata la forza, dovettero richiamaro a loro quelle cause, le quali malamente si sarebber decise dai Metropolitani, i quali non trevandosi indipendenti come il Romano Pontefice, avrebbero potuto cedere alla forza ed alla violenza, e quindi allontanarsi dalla giu-

<sup>(1)</sup> Epist. S. Bonifacii ad Zachar. - Hadrian ad Tilpin, Chron. Belg. apud Pistoriam, tom. III. - al. passim.

stizia nel giudicare. Esco il vero motivo per cui queste, ed in generale le causa dette maggiori nel Cristianissimo furono accinavamente devolute alla Santa Sede. Quindi è che tutto ciò potevano i Pontefici eseguire non in ragiono delle fatse decretati Lidoriamo, ma in ragion del primato, che jura dirino, vantano in tutta la Chiesa, come diffusamente dimostreremo a suo luogo. Concluidiamo aduque che la colleziono Isidoriama non fu redatta arichiesta del Pontefice ad oggetto di ampliare i suoi diritti, e che per lei non fu cambitati l'Ecclesiastica disciplina.

# LEZIONE IV.

DELLE PARTI DELLE LEGGI CANONICHE, CHE COMPONGONO
IL DRITTO NUOVO.

Prima di Graziano molte particolari collezioni ebber luogo nella Chiesa, tra le quali si distinguono quella di Reginone, Monaco di S. Benedetto . ch' ebbe per titolo De Ecclesiastica disciplina et Religione Christiana. Costui ai Canoni della Chiesa aggiunse ancora l Capitolari de'Re di Francia. L'altra fu di Burcardo Vescovo, intitolata Magnum Decretorum Volumen , nella quale non sapresti qual delle due vituperare maggiormente se la barbarie dello stile, o gli errori di collezione, giacchè egli molte cose desunse dal Mercatore, ed agli errori di coatui aggiunse anche i suoi, che furono moltissimi. La terza finalmente fu di Ivone Carnotese, il quale scrisse la così detta Pannormia, perchè tutte comprendeva le regole dell' Ecclesiastica disciplina, divisa in otto parti; ed anche il Decreto diviso pure in diciassette parti. Amendue queste opere riconoscono una sola Prefazione notevolissima, perchè in essa tanto s'inculca l'osservanza dell'Ecclesiastica disciplina ; e tuttoche l'intera Opera non andasse esente da errori, pure fu tenuta in gran pregio, perchè non altrimenti che Giovanni lo Scolastico in Oriente, aggiunse alle canoniche leggi le determinazioni ancora delle leggi civili.

Da tutte queste collezioni Graziano nel 1150 compose la sua, e-pel di più che y aggiunes occurò totalmente le altre, e divenne celeberrima. Egli nacque in Chiusi nell'Etruria, e fu dipoi Monse o Benedettino. Compiò la sua collezione, cui sul principio impose il nome di Concordia de Ganoni discordanti, ma dipoi l'apidi. Per della Certama. Redatta coll'autorità della Sortitura, del Santi Padri, e degli Seritiura Ecclesiastici, con la aggiunzioni delle disposizioni del Diritto Romano, de Capitelari di remoni ricavati dalla Storia Ecclesiastica. Egli divise la sua collezione in tre partii. Nolla prima trattò delle persone, e la divise in 101 distinzioni, così chiamate perchè in questa parte specialmente con opportune distinzioni si concordavano i Canoni spparentemente discordanti,

e sotto ciascuna distinzione si contenevano più Canoni. La citàzione di questa prima parte si esegue cosi : Can. omnes dist. 1 . o pure invece della prima parola del Canone, si può citare col numero, per esempio Can. 3. dist. 1. Nella seconda parte trattò de' giudizî, e li divise per cause : così chiamate quasichè avesse detto casi , o quesiti , perchè questi diversi quesiti risolve dopo aver rapportate le regioni dall' una , e dall' altra parte ricavate da'Canopi con adeguate riflessioni ; suddivise poi le cause in questioni, e queste in Canoni, e si citano così: Can. 2, caus. 8. quaest. 2. , o pure Can. nemo caus. 8. quaest. 2. In questa seconda parte, e-propriamente nella causa 33. quaest. 3., si trova il Trattato della Penitenza, diviso in sette distinzioni. Prende qui l'Autore occasione da una donna, la quale non potendo esser soddisfatta nel debito dal suo consorte si unl con un altro, indi ravveduta del mal fatto, si accosta al Sacramento della Penitenza. Ecco il motivo del passaggio dal trattato del Matrimonio a parlar lungamente della Penitenza. I Canoni di questo trattato, che può chiamarsi appendice alla seconda parte di Graziano, si citano col distintivo de Poenitentia , e si omette di citar la causa , come can. quem de Poenitentia dist. 1. Nella terza parte in fine del suo Decreto trattò il dotto Autore delle cose , e la intitolò de Consecratione, corrispondente alle cose che erano sacre. La divise in 5 distinzionia e si cita cost : can, tabernaculum dist. 1. de consecrat. , o pure col numero can, de consecrat, dist. 1.

Quest'opera sulle prime divenue celebratissima, e perchè racchindeva abboudevolmente tutto ciò che apparteneva alla materia Ecclesiaslica, e perchè conciliava al meglio possibile i canoni tra lor discordanti : lu anche sotto il rapporto del metodo, e dello stile commendata, perché usava le scolastiche forme allora grandemente in vigore, e per le aggiunzioni e concordanze col diritto civile su molto applaudita da Giureconsulti. Così il decreto insegnossi nella università di Bologna, la quale sotto il rapporto specialmente delle Leggi Civili e Cauoniche avea tra tutte il primato. Ma dopo se ne conobbero i molti difetti ; giacche Graziano, anzichè ricorrere ai fonti, servito si era di varie collezioni po co esatte, come quelle di Burcardo, e d'Ivone, e questi anche consultò in manoscritti, i quali non ancora inventata l' arte tipografica , erano per lo più corrotti. Si aggiunga benanche che , poco istruito com' egli era nella Storia Ecclesiastica, spesso confonde il detto di un Santo Padre con un canone conciliare; ed in questi ancora poco distingue quando sia stato emanato da tutta la Chiesa, o da qualche particolare Concilio. Finalmente con poca critica diè fede alle decretali anteriori a Siricio, che erano state considerate come vere nell'Isidoriana collezione. Tuttochè fosse stata universale la riputazione che una tale collezione godeva, non potettero fare a meno i dotti di confessare tali errori , e così di buon ora si cominciò a pensare ad una correzione. Quindi Antonio Democare, ed Anfanio Conzio furono i primi ad accingersi a tale difficillo impresa. Ma dopo la correzione di questi, restando ancora molte cose da emanatsi, i Poatefici Pio IV e S. Pio V en commisero ad aleuni l'incarico, che furono detti cerrettori Romani. Non ostante però le immense cure da costoro praticate, altre correzioni furono poesia eseguite, e specialmente da Antonio Agostimo, e pure l'Opera attusimente non può dirsi anecra perfetta.

Il Decreto non fu mai riconosciuto da Sommi Pontefici di publlica autorità, e quindi come tale non cheb giammai forza di legge; e sebbene Eugenio III avesse comandato ai Professori di Bologna di leggerio e d'interpetarto, e Giregorio XIII avesse inibito di niento togliere, aggiungere, o intumutarvi, pure non venuegiammai pubblicamente approvato; aicehe ciò che si città da Graziano. Il Canoni de Concili universati o particolari, o i detti da Escri a i Canoni de Concili universati o particolari, o i detti da Escri alconsiderano di quella forza, che aveno da lore otassi indipanea tentente da quello, che avrebbero potuto ottenere, se la colleziote tutta intera cosse stata riconoscuta dai Porticici come avente forza di legge. Quello poi che Graziano aggiunge del suo, vanta quell'istessa autorità, che poi avere un Dottore privato.

Prima di lasciar questa collezione dicismo qualche coas sulla parola Pulera, nome di che ai vegono segnati alcuni capitoli della collezione Grazionea. Vi anno stati alcuni Equiditi quali ban henulo che avessero avuto questo nome que capitoli che le cose conteneano di poco momento; ma esamuandoli da vicioo son è codi, perché importantissime costituzioni Eccelesiastiche trovansi-raccolte sotto questa rubrica, ondo altri-hanno opinato essera tato questo in nome di qualcho annotatore di Graziano; la quale opinione non anderebbe priva di verosinigliazza, se con più fonmo di Palea, cioè Puche vuo dire praetre, e la parola altria, e che poi dai copisti questo aggiunzioni sieno state-asserte nel testo con toni dei Palea.

Abbiamo fin qui osservato la prima parte del diritto nuovo. o del diritto in vigore, che consiste nel decreto di Graziano: o siscome alla collezione Grazianea varie Bltre collezioni anderono immari, d'onde quosto Autore molte cose desunse, coal nel passare ad osservare la acconda parte del diritto vigente, che consiste melle docretali di Gregorio IX, focciam hevemente parola il quelle di minor momento, che la precedetero, e dalle quali il Pontere attines i anoi decrett. Queste collezioni a common Circa, e si disce, Brevarium Estratognatium, percite comperendeva lo decretali comando de Pontefici dopo che Graziano aves dato al la luce il suo Docreto, e quindi vagavano fuori il corpu del diritto, vagabantare garra corpus jiruit. La seconda fu compilata del compliata del completa del complet

vanni Vallense, e racchiude specialmente le costituzioni di Celestini III. La terra fu redatta di Bernardo Arcidiscono di Compostella, che racchiudeva le decretali d' Innocenzo III emanate nei primi doccia nni del suo pontilicato; ma questa non essendo stata ricevuta, lo stesso Innocenzo, per opere di Pietro Diacono di Berevino rivuli le sue decretati, e le fece di pubblico diritto. Dipo qualche tempo, delle attre sue decretali e de canoni del Comelio. Le con la la quarta La quinta infine fu di Omelio III, successore d'Innocenzo, la quale comprendeva le sue decretali. Queste futono le cinque collexioni precedenti la Gregoriana.

Tutte siffatte collezioni furono riunite da Gregorio IX per opera di S. Raimondo di Pennaforte, Generale dell'Ordine Domenicano. Questo Pontefice ; siccome Giustiniano da' varî Codici compose il suo : così di tutte queste collezioni, togliendo l'inutile, e componendo ciò che apparentemente era contradittorio, diè fuori le sue decretali. Quantunque molte sentenze di Scrittura e di Padri si trovassero in queste inscrite, pure costando nella massima parte di Decreti Pontifici , faron dette Epistolae Decretales , perche doveano servir di norma e di regola a tutt'i Fedeli. Questa collezione fu divisa in cinque libri secondo l'ordine delle materie; ed i titoli di esse si contengono in questo verso: Judex , Judicium , Clerus, Connubia, Crimen. Si cita poi coi numeri rispettivi e coel' inizi dei capitoli : come nell'esempio Cap. contigit. 8. de arbitr. cioè Capitolo che comincia Contigit nel titolo 8. de arbitris; alcune volte ancora si premette a maggior chiarezza la parola extra, o l'iniziale æ a significare esser quella una citazione ; che corri-

sponde ad ma legge, che trovasí fuori il Decreto di Graziano.
Nove decretali», nuove collezioni. Bonifacio VIII nell'anno
1300 riuni attre decretali col canoni de'due Concili Lianesi, colle
costituzioni d'Innocerzo IV, e di Gregorio X, e olle suo compiù il sesto delle decratali, diviso anch'esso in cinque libri. Questo si cita, come le altre collezioni con la voce in sezo, o pure
col numero in VI, come ap., Non est. d. de consut., in VI, o exp.

Non est 3. de consuet. in sexto. -

Dipoi Clemente V fece riunire le sue costituzioni, emanate specialmente nel Concilio Viennese tenuto nel 1312, le quali furono pubblicate dal suo successore Giovanni XXII nell'anno 1317, e furono dette Clementine. Esse si citano coll'iniziale di Clement.,

come Clement, Ne Romani 2, tit, de Electione, -

Finalmente lo stesso Giovanni foco pubblicare anche le sue conpus juris. Oltre di queste, vi sono ancora le Estravaganti comuni, che racchiadono le costituzioni di altri Pontefici successori di Giovanni, da Orbano IV fino a Sisto IV. Queste, quantunque raccolte di privata autorità dal Padovano Francesco Pavini, uno degli auditori dolla Rota Romana del secolo XV. l'uso però ha fatto si che fossero such' esse divenute di pubblico diritto, e si dividono in 5 libri, e si citano coal: Extrao. rem non nosam de dol. inter commun., laddove quelle di Giovanni, formano un sol libro, e si citano in questo modo: Extrao. cum inter nonnullos Joan. XXII. De vert. signil.

In conseguenza tutto il corpo del Diritto Canonico si contiene in cinque parti; cioè nel Decreto, nelle decretali, nel Sesto delle decretali, nelle Clementine, e nelle Estravaganti. L'autorità del Decreto ha un vigore proporzionato a quel tanto che si cita , facendo astrazione dalla collezione, come si è di sopra osservato. Le altre parti contenendo lettere, rescritti, e costituzioni di Sommi Pontefici hanno sempre forza di legge, a meno che non siano state abrogate o da una legge posteriore, o da contraria consuetudine legittimamente introdotta. Su tutti questi libri sono stati compilati dotti commentari da valentissimi Scrittori, che lungo sarebbe voler tutti menzionare. Ricorderemo soltanto alla studiosa gioventù i commentari del Fagnano, il quale e per la chiarezza della esposizione, e per la profondità della dottrina fra tutti ottiene il primato. Generalmente poi osserviamo, che i commenti di questi Glossatori altra autorità non hanno oltre quella, che può derivare da un privato acrittore o più o meno, aecondo il conto, in cui ciascuno di essi è tenuto dall' universale.

# BEZZONE V.

# DELLE PARTI, CHE COSTITUISCONO IL DRITTO CANONICO NOVISSIMO.

Oltre le collezioni tutte, che abbiamo divisate, e che costituiseono, come in un corpo, tutto il Diritto Ecclesiastico in vigore, novelle costituzioni emanar si dovevano da Romani Pontefici, per accorrere a moltiplici, e svariati bisogni della Chiesa. Si ordinarono e si ridussero meglio quelle Regole, delle quali faceva uso la Cancelleria Apostolica nella collazione de benefici ; e quindi teorie moltissime e più precise si stabilirono per la retta distribuzione di quelli. Fu mestieri ancora che disseminatasi ampiamente l'eresia di Lutero, tutti i Vescovi ai riunissero in Concilio generale, per condannar non solo gli errori di quello, ma benanco per restaurare la disciplina affin di togliere ai Protestanti ogni occasione di calunniare i Cattolici. Anche i Romani Pontefici in varie Sezioni divisero i Cardinali, e i Teologi Romani, affinchè avesser potuto coadjuvarli nelle decisioni che emanar doveano alle domande di tutto il mondo, quali decisioni anch'elleno ebbero la loro autorità, procedendo dalle diverse Congregazioni dei Cardinali , autorizzate ed approvate dal Romano Pontefice. Finalmente la Chiesa trovandosi sempreppiù in diverse relazioni cogli Stati, vari Concordati si fecero , per definirsi e determinarsi i vari limit dell'uno e dell'altro potere. Il risultamento di questi diversi fonti, come quello che non si conteneva in dic che chiamossi corpo del Biritto Canonico. Jorma quel che dicesi diritto nevissimo. Espera il Biritto Canonico novissimo costa dalle Costituzioni dei Romani Pontefici, che diconsi Bolle, dalle regole della Cancelleria, dal deverti conciliari, dalle Cospregazioni de Cardinishi, e dai

Concordati Osserviamoli partitamente.

Venne in mente a'Romani Pontefici di far riunire in un sol corpo tutte le decretali che si erano pubblicate da Sisto IV in poi. A tale uopo Gregorio XIII, e Sisto V, e specialmente Clemente VIII, fecero compilare un novello Codice : che questi pubblicar volca sotto Il titolo di Settimo delle decretali; ma poi per le vertenze allora correnti con la Francia sul Concilio di Trento si stimò opportuno farne sopprimere gli esemplari. Nello stesso tempo Pietro Mattei, Giureconsulto di Lione, diede alla luce il Settimo delle decretali da lui compilato; ma quest'opera rimase di privata autorità, e non va esente da molti errori. Sicchè, senza esser riunite in un sol corpo, ma formanti parte di diritto sono le Pontificie Bolle . le quali sono così chiamate da Bulla, ossia suggello o di piombo o di oro, il quale suggello da una parte tiene impressa l'immagine dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e dall'altra il nome del Pontefice, e resta sospesa per un funicolo. Di queste, altre si dicono Concistoriali , e sono quelle che si emanano nel Concistoro de' Cardinali; altre non concistoriali, e sono quelle che si emanano fuori di questo; e finalmente altre si dicono Bullas dimidias, perchè non portano impresso il nome del Pontefice. e si emanano prima della consecrazione di esso. Le Bolle si distinguono dai Brevi : giacchè le prime si emanano per cause più gravi, ed i secondi per motivi di minor momento, quelle si spediscono dalla Cancelleria Apostolica, questi dalla Dataria. Le Bolle hanno il suggello di piombo o di oro: i Brevi l'hanno di cera rossa con l'immagine di S. Pietro, che esercita la pescagione, onde diconsi sub annulo Piscatoris, Girolamo Mainardo riunt le Bolle de Summi Pontefici da S Leone Magno sino a Clemente XII; le distribul in 14 tomi, e lor diede il nome di Bullarium Magnum. Quest' opera sarebbe riuscita perfettissima, se oltre molti errori di tipografia . l' Autore non avesse trascurato inserirvi non poche Bolle di grandissimo momento. Più di questo stimabile è il Bullario diviso in 24 volumi dato a luce nel 1738 da Carlo Cocquelires. L'autore col raccogliere le bolle e le fettere Pontificie non solo dagli Archivî Romani, e da molti archivi di altre Chiese, Città e conventi, ma dagli Scrittori di Storia Ecclesiastica, dai collettori d'inediti monumenti, e da ogni sorta di libri, arricchi di un prezioso tesoro la giurisprudenza Canonica. Sonovi ancora due altri particolari Bullari , P uno comprende le Bolle tutte di Clemente XI, cui sono aggiunti vari Decreti di Sacre Congregazioni; ed il Bollario grande, che contiene quelle che emanate furono

dal dottissimo Pontefice Benedetto XIV, diviso in quattro tomi. Si stanno tuttora raccogliendo in volume le Bolle de due Clementi XIII, e XIV, de' due Pri VI e VII, di Lione XII, di Pro VIII, e Gregorio XVI. Il Compendio delle Bolle tutte fu composto da Luigi Guerra in tomi quattro col titolo: Pentificarum Constitutionum in Bullario Magno, et Romano contentarum, et aliunde sumptarum epitem

Seguoio le regole della Cancelleria, stabilite da Giovanni XXII, aumentate da Niccolò V, e da altri Pontelia successori portate al numero di 72, ècome attualmente trovansi. Esse contengono il modo con cui debbonai spedire dagli uffiziari Apostolici le provviste de Bonelici, e sotto questo rapporto tale collezione potrobie paragonarsi ad un Codice di procedura; ma oltro a ciò-sonovi ancora precetti e teorie moltissime, aller quali debbesi attendere nella collazione stessa de Bonelici. Queste regole sono nel horo vi-gore durante la vita del Pontelice, in guissa tale che han bisogno ama elazione, con quella modificazioni et dadicioni, che crederia opportune. Abbiamo un dotto comento di queste regole scritto, ed in guattro tomi diviso da Cio: Battista Riganti.

Appartengono ancora al diritto novissime i Canoni del Tridentino Concilio, i il quale molti in emano risguardanti la disciplina. Questo Concilio fu intimato da Paolo III, e vitte il suo termino sotto Pio IV, Costa di 28 Sossioni, ciascuna asessione è divisa in due parte, pella prima delle quali vi sono i Canoni che rafforzano i Domma Catoltico, nell'al trac che s'initio de reformatione si contengono i Decreti, che la disciplina riaguarciano. Sono notevoli specialmente le duu ultime Sessioni, cico la Sessione XXIV, che tratta da Reformatione Matrimonii, e la XXV che contiene ii Decrett de Regularibu et Moniatibu. I L'accurata elegantissim Storie vi questo Concilio fu scritta dal Cardinal Pallavicini contro le frivole calunni edi Paolo Saro.

Anche le Congregazioni de Cardinali, famo parte del dritto nowasimo. Queste soco unioni de Cardinali, alle quali il Sommo Pontefico commette la conoscenza e la decisione di alcune cause, che specialmente risquardano la Cinicia. Elleno sono di diverso natura ed hauno un'autorità meramente dottrinale, sei no ros stesse si considerano, ma per un Decreto di Urbano VIII nel 1632 possione de la considerano, ma per un Decreto di Urbano VIII nel 1632 posnale Prefetto, e dai Segretario della Congregazione, o per un mandato Papale sufficientemente promulgate.

Finalmente i Concordati che vi sono stati tra i Pontefici Somi, ed i Principi Scoolari, ce lein qualcho guiss fanno parte del Divitto Canonico novissimo, presso i diversi popoli biano anche molto modificata i Beclesiastica disciplina. Noi l'esamineremo presso le diverso pazioni d'Europa, e specialmente nel nostro Remo. Ma, acciscoche il giovano cauonista acquistar possa un'accu-

rata idea dell'Ecclesiastico reggimento, daremo in sulle prime un cenno particolare sulle diverse Congregazioni Romane colle rispettive loro facoltà.

# LEZZONE VZ.

## CONGREGAZIONI DEI CARDINALI.

Sebbene nella prima parte di questi Prolegomeni trovasi già dimostrato che il governo della Chiesa sia Monarchico assoluto, pure non si esclude da questa forma di governo che il Monarca debba ancor seutire il consiglio di que che distinguonsi nella catena sociale, per essere illuminato nelle sue determinationi che agri con maggiore ponderatezza; ed ni questo distinguesi il Sistema Monarchico da quello che n'el la corruzione, e, che va sotto il nome di governo dispolico. Da qui hanno origine le diverse Congregazioni de Cardinali, indirita e a der consiglio al Pontelno, distinguegarasi. Queste Congregazioni, che Coromano una nomi condistinguegarasi. Queste Congregazioni, che formano una nomi che distinguegarasi. Queste Congregazioni, che formano una nomi che consistente del diritto novissimo, noi veniamo qui a descrivere brevemente, rimettendo i nostri Lettori, che ne desiderano una pudi diffusa cognizione, al Cardinal de Luca nella sua opera initiolata: Relazione della Carria Romana.

Laonde le Congregazioni dovendosi rapportare al Pontefice, alcune di esse si chiamano ordinarie, e sono stabili; altre si chiamano straordinarie in quanto che si convocavano a boneplacito del Pontefice, ed ultimato l'affare pel quale sono state convocate, vanno a cessare. Noi parleremo delle prime, giacchè le seconde non avendo stabil durata, non possono definirsi per alcuna qualità permanente; e prima di ciò crediam conveniente di parlar di una fra loro, che partecipa delle une e delle altre. Essa è appunto la Concistoriale, la quale può dirsi ordinaria, perchè costa di persone incaricate stabilmente a preparare ciò che deve pubblicarsi in Concistoro, ed anche è straordinaria; perchè questo è a beneplacito del Pontefice. Concistoro corrisponde al Consistorium de Latini , cosl chiamato , quia cosistitur, onde Tertulliano (1) chiamò la terra Consistorium; e gli autichi, il luogo in cui si consultava , "o qualche cosa si deliberava dal Pontefice , dissero Consistorium, Quindi è invalso l'uso nel diritto Ecclesiastico di chiamar Concistoro il Consesso de' Cardinali alla presenza del Pontefice quando qualcuna cosa si delibera o si promulga al bene della Chiesa. Esso è pubblico, o privato: nel primo intervengono i Cardinali , i Prelati , i Ministri delle Corti , ed i Magistrati , che assistono al Papa; nel secondo prendon posto i soli Cardinali. Innocenzo III, come provasi da'suoi atti, tre volte al mese chiama-

<sup>(1)</sup> Cap. 20. de Resurr, mortuor,

va il Concistoro de Cardinali; questo poi divenne più raro, ed ora si convoca a beneplacito del Pontefice. In esso i Cardinali intervengono col voto consultivo, e si trattano le seguenti cause. In primo luogo havvi la creazione de'nuovi Cardinali, i quali sebbene si potessero nominare fuori del Concistoro, per tuttavolta non si esegue secondo la consuetudine, che nel Concistoro, salva la sola differenza, che alle volte il Romano Pontefice significa i nomi tutti di quelli che vuol creare, e molte volte alcuni ne tace, e sono per appunto quei che disconsi riservati in petto. Più, la provvista delle Chiese Patriarcali , Metropolitiche , e Vescovili anche si esegue nel Concistoro. Ancor la circoscrizione delle Diocesi, l'erezione di novelle sedi, o l'unione delle antiche in questo si determina ; ed în generale tutto ciò che è di maggior momento, e che da vicino importa al Cristianesimo si pubblica nel Concistoro. Adunque, accioechè tutto questo si faccia con ponderazione, esiste la cennata Congregazione, detta Concistoriale, che costa di varii Cardinali e Prelati, con un Segretario del numero de' Togati, ed in questa, anche in forma contenziosa, si discutono gli affari che debbono esser trattati in Concistero; anche perchè, come osserva il Cardinal de Luca., si possa serbare maggior dignità nella celebrazione di quell'adunanza. Fin qui del Concistoro e della Concistoriale: veniamo ora a parlare delle Congregazioni ordinarie, le quali, perchè permanenti, meritano tutta la nostra attenzione.

Il Sommo Pontefice si può considerare in un triplice rapporto , cioè come Vescovo di Roma, nella relazione con uno stato temporale, e finalmente ne' suol rapporti con tutta la Chiesa. Considerato semplicemente come Vescovo di Roma e del suo distretto, havvi la Congregazione della visita Apostolica, che adempie tutto ciò , che a questa Diocesi s'appartiene. Più , considerato come Sovrano, sonovi due altre Congregazioni : quella ciò della Consulta, e l'altra chiamata del buon governo, le quali dirigono gli affari che lo Stato medesimo risguardano, così nell'interno come nclle sue relazioni cogli altri Stati. Rimane ora a vedere le altre Congregazioni , le quali risguardano il Sommo Pontefice come Capo della Chiesa, e che sono divise secondo la natura e diversi-

tà degli affari che debbonsi in esse trattare.

Tra tutte le Congregazioni de' Cardinali erette, o approvate, o modificate da Sisto V nella sua Costituzione Immensa, occupa il primo luogo la Congregazione della Sacra Inquisizione, della altrimenti del Santo Uffizio. Riconosce questa la sua origine nel secolo XIII allorchè Innocenzo III spedi nel 1204 Arnaldo Abbate Cisterciense , Pietro di Castronuovo , e Ridolfo , Monaci anch'essi dello stesso ordine, per opporsi con la predicazione e con l'esempio agli Eretici Albigesi , i quali infestavano specialmente la Provincia di Tolosa. A questi si aggiunse Diego Vescovo di Osma, e S. Domenico, il quale, morlo il primo istitul quindi a poco un Ordine, chiamato dal suo nome Domenicano, che venne

dipoi approvato da Onorio III, e ciò ad oggetto di perpetuare nella Chiesa i Predicatori, i quali in soccorso de'Vescovi, essendo sempre pronti ad accorrere dove il bisogno il richiedesse, potessero opporsi all'eresia, e mantenere ne'Fedeli il buon costume. Gregorio IX il primo stabili una procedura, per dichiarare inquisiti gli Eretici , o nel Concilio Tolosano, tenuto nel 1229, emano sedici Decreti, ne' quali si prescriveva il modo d'inquirere e di punire gli Eretici. Queste leggi ebbero il loro effetto; dapoichè corroborate'si videro da Federico II nel 1244. Ne andò guari che tutti i Potentati d'Europa ne domandassero alla Santa Sede l'istituzione ne' loro Stati, Cost varie inquisizioni si stabilirono in Italia non solo, ma benanche nella Spagna nel 1483 a richiesta del Re-Ferdinando, nel Portogallo ad istanza di Giovanni III, e nei Paesi Bassi a richiesta di Filippo II. Tutte queste Inquisizioni erano dipendenti dalla Suprema, che risiedeva in Roma. Paolo III nel 1542 fu il primo a stabilirla in Roma, consistente in sei Cardinali, come Commessarii Generali, sotto la presidenza del Sommo Pontefice. Pio IV ve ne aggiunse altri due, e Sisto V confermando quando stabilito avevano i suoi Antecessori su tal proposito, la ridusse in quello stato, in cui attualmente ritrovasi. Perciocchè oltre i Cardinali, sonovi attualmente molti Consultori ed uffiziali subalterni deputati a tale Congregazione: tra questi sono degni di special menzione il Commissario del Santo ullizio, il quale debb'essere un Domenicano della Provincia di Lombardia, ed un Prelate del Clero Secolare, il quale si denomina Assessore, I Consultori poi debbono esser Teologi, e Canonisti assai versati nelle Scienze sacre, i quali si prescelgono indistintamente dall'uno e dall' altro Clero, essendovi il posto determinato soltanto per due Maestri Domenicani ; l'uno cioè, che è Maestro pel Sacro Apostolico Palazzo, e l'altro il Generale dell'Ordine, non che un Teologo dell'Ordine de Conventuali. Tutti questi Consultori con l'Assessore si riuniscono ogni lunedi nel Palazzo del Santo Uffizio. per preparare tutto ciò che deve proporsi alla presenza de' Cardinali, ed anche acciocche l'Assessore ne abbia una più precisa contezza. Nel mercoledi tutto si propone, e poscia si discute coi Cardinali Consultori, i quali si riuniscono nel Convento de Domenicani, chiamato la Minerva, e finalmente nel gio vedì convengono alla presenza del Papa, dal quale col consiglio de'Cardinali, emanasi la finale decisione. È questa quella Congregazione, cui , come si esprime Sisto V, ob summam rei gravitatem Romanus Pontifex praesidere solet. Ed infatti , abolito questo Tribunale nelle altre parti del Cattolico Mondo, la Sacra Congregazione non cessa di aver cura di ciò che più da vicino risguarda la Religione, cioè della purità della fede; e quindi tutte le cause, che questa risguardano, censure di proposizioni, e di libri, tutto si esamina, si discute, e si definisce in questa Congregazione.

To mi allontanerei dallo scopo dell'Istituto, che mi son propo-

sto, se volessi dare anche un cenno di tutto ciò, che si è scritto contro questa istituzione. Nè dirò rapidamente, come di passaggio, qualche cosa, acciocche anche in questa parte polemica il giovane Canonista non rosti affatto digiuno. Imperocchè una mal'intesa usurpazione di giarisdizione commosse sulle prime i Vescovi a reclamare contro questa Istituzione. Dipoi, stabilitosi questo Tribunale, i lamenti degli cretici, i quali si vedevano puniti, quei de'Cattotici, i quali a man franca abusar volevano de Sacramenti, un certo odio che in appresso si concepì contro la Sauta Sede, e contro tutto ciò che sentiva di Romano, errori ed anticipate opinioni che fecero creder ciò che non era, il non voler distinguere l'uso dall'abuso; questi motivi concitarono un immenso numero di persone ad agozzar la penua contro tale Istituzione già stabilita. Scrittori non solo del numero de' Protestanti ed increduli ina anche dei Cattolici, i quali o coll'attaccarne la procedura come il nostro Cavallari , o col ricopiar gli squarci di. Autori poco animati a favore della Santa Sede, si sono fatti, forse senz'avvedersene, l'eco della malvagità, e della calunnia. Sarebbe quindi desiderabile un uomo esente da false opinioni per darne un adeguato giudizio, non perchè alcuna cosa innovar si dovesse nello stato attuale delle cose, ma per non giudicare, come vorrebbesi, illegale ed illegittimo ciò che è stato operato dalla Chiesa. Ed infatti se fin dal principio i Vescovi cominciarono ad opporsi a' novelli Predicatori , quasiche questi avessero attaccati i loro diritti primitivi, conobber ben presto che occupata ed infestata l'Europa da Eretici, conveniva che il Pontefice Sommo, per la cura che aver debbe di conservare intatto il deposito della fede senza derogare a' lor diritti, in forza del suo primato di giurisdizione, poteva spedire novelli Predicatori, ai quali dando Egli immediatamente la missione attendessero a confutare gli Eretici , e mantener sempre più fermi I Cristiani nella fede.

Avendo inoltre gli eretici preso le armi per sostenere i loro errori, se è permesso colla forza respingere la forza, potettero questi Predicatori animare i fedeli a difoudere se stessi, e la fede che professavano; e quando si vide che di soppiatto cominciavan quelli a spargero le malsane dottrine, potevano impedir tanto male o col castigarli con pena temporale, o col conseguarli al bracceio del potere secolare. A questa economia devesi specialmente in Italia la conservazion della fede cristiana, come osserva il Muratori nella dissertaziono 60 delle Antichità Italiane. È vero che l'Impéro di Gesù Cristo debb'essere quello della dolcezza e della modurazione; ma ciò impedir non poteva che alle volte si dovesse ricorrere a più efficaci rimedii, essendosi veduto con l'esempio di S. Pietro stesso, che senza mancare alla moderazione ed alla dolcezza, potesser condanparsi anche alla pena di morte coloro, i quali avevano trasgrediti precetti meno essenziali, come chiaramento rilevasi nel futto di Anania e Saffira, E vero che Cristo disse agli Apostoli, che aves-

sero fin anco tolta la polvere dalle loro scarpe, e che avessero affatto abbandonato quei popoli, i quali non volevano sontir la loro voco, non già cho avessero invelenito contro di loro : ma noi facciam riflettere su questo proposito, che Cristo parlava di coloro i quali non ancora col battesimo eransi-obbligati a ciò cui nel battesimo stesso altri sarebbonsi compromessi; il che si verifica negli eretici e negl' increduli, i quali tutti possono essero astretti a sodisfare alle loro promesse; che se per la conscruazione del tutto spesso avviene che il medico debbe recidere un membro, cho apportar potrebbe la morte all'uomo, moito più il Superiore della Comunità può in casi estremi allontanare dalla Società medosima quei che ne attaccano le fondamenta coi loro errori. Era questa la risposta che dava S. Agostino (t) alle querele de Donatisti, i quali lo stesso obbiettavano a' tempi suoi. È vero finalmente che molte volte della Istituzione medesima siasi fatto abuso. E di quai cosa non può l'uomo abusare? L'abuso però non può militare centro i'uso regolare della Istituzione. Oltro a che, se da questi abusi si tolga quanto havvi di esagerato, e tutto ciò che in ninna guisa può attribuirsi alla Chiesa, si conoscerà chiaramente quanto poca parte abbia in ciò avuto il potere Ecclesiastico. Si legga in proposito il Conto Giuseppe Le Maistre nell'Opera, cho ha per titolo: Lettere sulla Inquisizione di Spagna. Ne molto c'intratteniamo su ciò che soggiunge il Cavallari, il quale taccia d'ingiusto questo Tribunale, perchè ammette ad accusare e far da testimoni anche gl'infami, giacchè oltre alle pene, che sono minacciate contro tali accusatori e testimoni, niuno sulle accuse di tali nomini è stato mai condannato, non riputandosi la testimonianza di costoro più di quel che vale di sua natura. La Chiesa ammette queste testimonianze per invigilare soltanto su coloro i quali per Eretici vengono denunziati, affiuchè poi costando per altro modo il delitto possano essere puniti-

Abbiano voluto alquanto intrattouerei sa questo punto non per desiderio di novità, ue per vilipendere lo patrie I stituzioni e consuctudini, ma sottanto per mettere nel vero sepetto lo stato dello coseç ed altoutanare dalia Santa Sede le essegrazioni, e le calunnie; e siam doionti come l'Autore della Polizia Ecclesiastica del Regnocioltanandosi affatto dai suo scope, quello ciode di darcia la reccolta dello disposizioni emanate in unateria Ecclesiastica, a vesso;
gri violito per impopratura eruzizione citarci lo squareiro del Lanza contro l'istituzione di che ragioniamo. Si rammentino i giovani
ragione, e la descrizione dell'abuso, tuttecche viva ed eloquente,
conferua piuttosto l'uso in contrario, quando questo regolato sia
dallamoderazione, e dallo spirito della Istituzione istessa.

<sup>(1)</sup> Epizt. 8g. ad Festum, e 85 ad Bonifacium.

#### DELLA SACRA CONGREGAZIONE DELL'INDICE.

Come un'appendice della Congregazione dell'Inquisizione reputar si deve quella dell' Indice , che risguarda i libri proibiti. Noi farem parola anche di questa col dare un cenno dell'occasione di sua istituzione, de' suoi progressi, e del suo stato attuale. Se è principio incontrastabile in Filosofia che l'uomo agisce sempre in conformità delle sue credenze e de'suoi sentimenti , dovea esscre di ragion pubblica che colui il quale siede al reggimento della Società, dovendo ben regolare le azioni di quei che la costituiscono, debba parimenti aver cura di essi; quindi è che egli lia il dovere di far si che i buoni principi si diffondano nel corpo sociale, e si tengano sempre lontane quelle dottrine, le quali, auzichè promuover l'ordine e la pubblica morale , lo alterano e corrompono. Infatti se noi consultiamo la Storia dei popoli, osscrvaremo che tutti i Legislatori si han fatto sempre un dovere di adempiere a si importanti incombenze: ed in fine che gli stessi popoli ne han dimostrato il loro contentamento. Gli Ateniesi cacciarono in bando Protagora, il quale dubitava sull'esistenza de'Numi, e fecero bruciare pubblicamente i suoi scritti, come attesta Cicerone (1). Lo stesso ancora, al dir di Livio (2), i Romani praticarono allorche videro da libri perversi potersi corrompere i costumi dei cittadini. Gli Ebrei poi furono così provvidi su quest' oggetto, che non solo Ezecchia loro Re bruciar fece alcuni libri attribuiti a Salomone, perchè avrebbero potuto incitare all'Idolatria quel popolo, ma ancora, al dir di S. Girolamo (3), praticavasi generalmente che i giovani prima degli anni trenta di loro età non leggessero la Genesi, alcuni capi d'Ezechiele, ed il libro della Cantica, perchè prendendo carnalmente ed a lettere alcuno allegoriche figure, non avesser motivo di troppo fomentare la concupiscenza, e le passioni, come leggesi nell'Autore della vita contemplativa (4): ne haec spiritualia secundum carnem adhuc carnales acciperent, nec virtues cogitarent, quas mulieres illae significant, sed ipsas cogitando carnaliter deperirent; propterea consulto juniores legere sunt illa prohibiti, quae sicut spiritualiter accepta vivificant, ita carnaliter intelligentibus, ipsa carnalis intelligentia occasiones carnalis concupiscentiae subministrat. Reca quindi maraviglia sentir gli Eretici non solo, ma pure il Febronio, e Paolo Sarpi , quello che gli Scrittori tutti han conceduto agli altri Legislatori, negarlo audacemente alla Chiesa, il potere cioè di proibir la lettura de'libri perversi; quale autorità è stata negli ultimi tempi

<sup>(1)</sup> De natura Deorum, lib. 1. n. 23.

<sup>(2)</sup> Lib. 25. cap. 1.

<sup>(3)</sup> Proem. in Comment. ad Ezech.

<sup>(4)</sup> Lib. 3, cap. 1. in append. Op. S. Prosperi.

nobilmente difesa tra gli altri da due valentissimi Scrittori, dal Zaccaria nella Storia Polemica della proibizione del libri, e da Tommaso Mamachio, Frate chiarissimo de Predicatori (1).

Ed in vero , see alla natura di ogni potere pupulina il doven di conservare il società che dirige, perché ognobilità gillam negare alla Chiesa Sea Il Ecclesia disco potere commissi gillam negare alla Chiesa Sea Il Ecclesia disco potere commissi gillam pupul pascolare gli agnolli, in questo enmando i vede chiaramento compreso anche quello di-altontanaria atuttuomo dai castivi pascoli, emanaria la buoni. Or chi uno vede che sono pascoli cattivi e velenosi quei libri, i quali attacano dalle fondamenta la religione, e corroupono la morale Chicno vede che se la Chiesa mon esta corroupono la morale Chicno vede che se la Chiesa mon esta con libria, sarebbe stato fittizo il devere di pascolare impostole da Cristo T & potra mai ciù conciliaras con la veracità del divia Fondatore della Chiesa 3, 7

Che anzi, se a chiare note dimostrasi che la Chiesa è l'interpetre fedele delle parole di Cristo, quando anche niun'altra ragione vi fosse, allorche vediamo che ne ha fatto uso fin dai primitivi suoi tempi non dobbiamo negar a lel questo diritto. Ed infatti S. Paolo, come leggesi negli Atti Apostolici al capo decimonono , allorchè venne in Eleso, ad annunziare la divina parola, molti di quelli che avevano atteso alle superstizioni, portarono alla sua presenza i loro libri, e li bruciarono al cospetto di tutti. I Pontefici Sommi, ed i primi Concili lo stesso praticarono. Innocenzo I condanno il libro di Pelagio, Leone I bruciar fece i libri, de'Priscillianisti; ed i Concili di Nicea, di Efeso, e di Calcedonia condannarono parimenti gli Scritti di Ario , di Nestorio , e di Eutiche. Se dunque questo diritto ebbe la Chiesa ne' tempi primitivi , perchè poi negar le si deve in tempi più a noi vicini? Che anzi la Chiesa. sempre provvida verso i suoi figliuoli, avendo osservato per l'invenzion della stampa moltiplicati i libri perversi, pensò a formarne un indice, accioche quasi ad uno sguardo si potessero conoscere quali libri fossero vietati , ed a quale classe di proibizione essi appartenessero. Una imagine di questo indice l'abbiamo sul finire del V secolo della Chiesa nel decreto che Gelasio emanò nel Concilio Romano: ma il primo che attese a darne uno copiosissimo fu Paolo IV, il quale ne commise la cara alla sacra Congregazione dell' Inquisizione. Questo affare cost importante sfuggir non poteva dalla mente de'Padri Tridentini, specialmente perchè inventatasi, come abbiam detto, la stampa erasi moltiplicato a dismisura il numero de'libri perversi, Si rapportò al Sommo Pontefice; ed avendo tra Padri eletti alcuni , che tra tutti distinguevansi per l'eminenza del loro sapere , si compose un novello Indice, che venne di poi approvato, e Pubblicato dal Sommo Pontefice Pio IV nell'anno 1564. Se non che, pubblicandosi alla giorna-

<sup>(1)</sup> Ad auct. Opusc. Quid est Papa? t, s. cap, az.

a povelli libri, tra quali moltissimi crano da proibirsi, facea messteric che si stabilisse una nugura Congregazione, la quale ajutasse quella dell'inquisizione, e che avesso per suo scopo principalo I Indice dol'ibri probibi. Questo si seggui da S. Pio Vi, il quale
cresse questa novella Congregaziono, sotto il nome di Congregzione dell'Indice, confermata posteriormente da Sisto V; il aqualo attender dovesse si libri cho uscivano ed escono giornalmente,
ce la farre Indice convenienti da servir di norma a'feddi; e adarc con giusto molivo ad alcuni di essi anche la facoltà di leggerli, Questa Congregazione costa di più Cardinali, sotto la presielenza di uno tra essi, che vi fa da Prefetto, di un Segretario, che
si sceglia nell' Ordino Domenicano, o di 'molti Consultori, tra
quali occupa il primo luogo il Maestro del Sacro Apostolico Palazco, che seggliesia anch' esso dall' Ordine di S. Domenico e la che

può considerarsi come il Teologo nato del Papa.

Or questo Indice distingue tutt' i libri In due classi ; nella prima son compresi tutti quelli I quali sono scritti da Eresiarchi. o sia da Inventori di novella eresia, e sono condannati sotto pena di scomunica latae sententiae, riservata al Papa, sia che trattino di materie toccanti la Religione, o d'altro. Più si comprendono ancora quelli degli altri Erctici, i quali trattano soltanto di Religione, anche con la pena della medesima scomunica riservata. e finalmente i libri di Astrologia giudiziaria, l' Alcorano dell'edizione di Basilea del 1543 e del 1550, e di quelle altre nelle quali vi sono empî scolî e note, ed i libri Talmudici degli Ebrei. Nella seconda classe poi si contengono i libri scritti da Cattolici e che si proibiscono per la perversa dottrina che contengono, e questi sono soggetti alla scomunica non riservata, come ancora alla stessa classe appartongono i libri osceni, i quali sono proibiti sotto peccato, ma senza scomunica. Tutte queste proibizioni sonosi fatte in forza delle diverse Costituzioni del Romani Pontefici, e spocialmente di quelle di Leone X, di Pio IV, di S. Pio V, di Sisto V, e di Clemente XIII. Esse colpiscono non solo quei che leggono, ma ben anche gli stampatori, gli Editori, i divulgatori, i venditori, e tutti quelli che ritengono sotto qualunque titolo siffatti libri.

Prima di terminar quosto trattato della prolitzione dellibri delbona nolar due coso. La prima si è che osisticon alcuni libri di Autori Cattolici, i quali si prolitziono donce corrigantar; e la Chiesa meritamente la uso di questo formola, e di questo modo di prolitze: Imperocche vi sono alcuni libri, in cui gli Autori, per venire a talune conseguenze debbono stabili principi, i quali soparatamente considerati non apparisono così falsi e permicosi i nor attesi; ma che pioi nelle conseguenze applicati, non solo contengono il falso, ma apportano nocumento alla Religione, ed alla Societzi; questi si prolitziono in modo assoluto. Altri al contrario contengono fatti o falsi, o alterati, o si rapportano solamente a qualche false conseguenza. Questi, potendosi in quell'incidente cor-

reggere, si proibiscono condizionatamente, cioè, donec corrigantur. Epperò corretti si possono leggere : ma così rimancudo , n' è affatto vietata la lettura, essendo stato da Alessandro VII condannata quella proposiziono, olse asseriva: libri prohibiti , donec corrigantur, possunt retineri usque dum adhibita diligentia corrigantur. La seconda cosa da avvortiro risguarda lo proposizioni condannate, come dicesi, in globo, quando cioè, poteudo esser diversa la natura della proposiziono o falsa, o temeraria, o scandalosa, o eretica, la Chiesa senza significarle partitamente col loro carattere, le condanna tutte nel loro insieme. Essa si conduce come un buon Medico, il qualo ossorvando molte vivande più o meno velenose, e perciò tutte nocive, e comanda che tutte si evitino. In tal guisa la Chiesa si è condotta così ne tempi primitivi, como a tempi nostri. Essa generalmente condannò in Nicea la Talla di Ario, nel quinto Concilio i tre capitoli, ed ultimamente allo stesso modo furono proscritti dal Concilio di Costanza gli errori di Viclesso e di Hus da Leono X gli articoli di Lutero, e finalmento le proposizioni di Bajo da S. Pio V. Fin qui della Congregazione dell'Indice.

### LEZIONE VIII.

## DELLE ALTRE SACRE CONGREGAZIONI ROMANE.

Dopo data un'idea comunque precisa delle due Congregazioni principali, nelle quali ci siamo alquanto diffusi a delerminar maggiormento nella-parte polemica l'oggetto di esse, per amor di brovità riuniremo nella presente Lezione tutto ciò che appartiensi alle altre Congregazioni.

Terminato il Concilio di Trento, quei Padri credetttero couveniente nella loro saggezza di stabilire (1) che, se alcuna difficoltà fosso occorsa sulla intelligenza di quei Decreti, il Sommo Pontofice o col convocare un altro Concilio Generale, o col consiglio de'Vescovi delle Provincie, in cui sarebbe insorto il dubbio, o finalmente in altra guisa, che gli sarebbe sembrata più comoda, vel commodiori quacumque ratione ei visum fuerit, avrebbe procurato soddisfare alle domande del popolo Cristiano, Or Pio IV nella Bolla Benedictus Beus, con la qualo confermò i decreti del Tridentino , avendo riscrbato alla Santa Sede il diritto d' interpetrarli , cra conveniente cho avesso stabilito un modo comodo o facile, per accorrere a' dubbî, cho avrebbero potuto insorgere. Tanto infatti Egli fece , coll' Istituiro ( Const. alius nonnullus) una Congregazione di Cardinali deputati all'interpetraziono, ed alla esecuzione de'decreti emanati dal Concilio di Trento. Questa Congregazione fu confermata da Sisto V. Const. immensa, ed ebbe il nome di Congregazione del Concilio. Essa costa di vari Cardinali, tra quali

(1) Sess, XXV. de Reform.

havrene uno che fa da Prefetto, ed iu n Segretario. A le las appartines in primo luogo l'interpetrazione dei Concilli cui, che ii Concilli Icala sian celebrati secondo il prescritto da quello di Prento. Inoltre riveggono gli atti de Concili Icali. E finalimento ricevono i rapporti, a rispondono alle domande de Vescovi, o che gli spira gono dopo il corso della Santa Visita, o portandosi ad liminat Apsteforum, come si dirà a suo luogo. Allinche poi si possa più prestamente sodiafare alle domande de Vescovi, o dar riscontro alle loro lettere, Bengedetto XIV (Cont. Dest Rom. Pontiferon), creò ultinamento, como un'a papendice di questa congregazione del Concilii un'altra. Casa visitato dei produce de la diventa del Concilii un'altra. Casa visitato dei produce de la diventa della conputaria della materia per la Congregazione principiale, la quale può risolvere da sè tutto cio che non risquarda la fede. Nel dipniu noi tentra a consultare il Pontelico.

Segue la Congregazione de Vescovi, e Regolari, chiamata cost, perchè giudica le cause che possono aver luogo tra Vescovi e Regolari, o tra Rogolari dello stesso Ordine, o con quei di altro Ordine, o co' Parrochi, o finalmente co' Capitoli, Imperocche quando i Regolari furono esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario, e quando cominciarono a formare quasi una Società, distinta con particolare Gerarchia, conveniva che potendo sorgere qualche controversia fra loro e cogli Ordinari, s'istituisse un Tribunale, il quale avesse deciso tali controversie. Ciò fece Sisto V coll'istituire una Congregazione per gli affari de'Vescovi, e Regolari. Ei volle che questa Congregazione, como osserva de Luca, senza strepito e forma di giudizio, ma sommariamente, solo costando la verità del fatto tormini prudenzialmente tutte le controversie, more Principis absque strepitu, et figura judicii, et absque processu vel tela judiciaria, summarie, sola facti veritate inspecta, et quandoque, imo frequentius etiam per solas extrajudiciales ac secretas informationes, controversias terminet, prudentiales regulas saepius, adhibendo potius, quam rigores legales. Lo stile di questa Congregazione nel prender gl'informi si è, trattandosi di Regolari, dirigersi al Procurator Generale dell' Ordine, e trattandosi de' Vescovi, al Metropolitano: questo succede ordinariamente parlando, schber ne niente victi , che per venire in cogniziono della verità del fatto, si diriga ad altri. A questa Congregazione si appartiene aucora il permettere per giusti motivi le alienazioni de'boni Ecclesiastici, ciò ch'è proprio anche della Congregazione, del Concilio. Essa dicesi meramente Cardinalizia, perchè oltre di molti Cardinali, tra quali uno è il Prefetto, ed un Prelato è Segretario, non vi sono Teologi e Consultori , cho vi prendan parte , cd attesa la gran moltitudine degli affari, dicesi anche occupatissima. Si avverta, che per disposizione del passato Pontefice ora in questa Congregazione vi son pure Tcologi, e Consultori,

Come un'appendice di questa Congregazione reputar si deve

quella, che porta il titolo di Congregazione della Disciplina Regolare. Innocenzo XII, considerando, che non tutte le cause dei . Regolari, e ciò, che loro si apparteneva, potevano subito disbrigarsi dalla Congregazione dei Vescovi, e Regolari, ne istitul un'altra che potesse coadiuvare la prima. Anche questa costa di vari Cardinali con un Prefetto, ed un Segretario.

La Religione consistendo nel domma, nella morale, e nel culto , e dovendo esser questo non solo interno, ma esterno ancora il Sommo Pontefice per l'obbligo inerente al suo primato di menar tutto all' unità, non poteva non aver cura dei Sacri riti, che il culto esterno risguardano, cioè che nulla vi fosse di indecente e superstizioso, e tutto fosse uniforme nella Chiesa, il cui carattere principale si è quello dell'unità. Sisto V, a cui debbesi l'organizzazione o il perfezionamento delle Romane Congregazioni ... ne istitul una , la quale dovesse prender cura dol culto esterno della Religione, e di tutto quello che le appartiene, e che perciò fu chiamata da lui Congregaziono de Sacri Riti; A questa dunque spetta, giusta la Costituzione 74, In Bullario Romano di questo Pontefice, ut veteres ritus sacri ubivis tocorum in omnibus Urbis, Orbisque Ecclesiis, etiam in Cappella nostra Pontificia, in Missis, divinis Officiis, Sacramentorum administratione, caeterisque ad divinum cultum pertinentibus a quibusvis personis diligenter observentur, caeremoniae si exoleverint, restituantur, libros de sacris ritibus, et caeremoniis, in primis Pontificale, Rituale, Caeremoniale, prout opus fuerit, reforment et emendent : officia divina de Sanetis Potronis examinent, et nobis prius consultis, concedant. Dili-. gentem quoque curam adhibeant circa Sanctorum Canonizationem, festorumque dierum celebritatem, ut omnia rite et recte, et ex Patrum traditione fant.

Da questa Costituzione di Sisto V chiaramente rilevasi che alla Sacra Congregaziono de' Riti spetta in primo luogo attendero che nionte di superstizioso s'immischi ne'Riti, e nelle cerimonie della Chiesa , nella Messa , nell'Ufficio , e specialmente nell'amministrazione dei Sagramenti, e che tutto sia uniforme nella Chiesa ·Cattolica. Imperocchè una volta ciascun Voscovo regolava la Liturgia della Chiesa: quindi le diverse Liturgie di S. Basilio, di S. Gio: Crisostomo, e di S. Ambrogio; ma per serbare maggiormente l'unità anche nella parte esterna della Religione, S. Pio V stabill cho da tutti si serbasse l'ordine della Chiesa Romana, tranne i privilegi particolari conceduti a taluni Ordini Religiosi. È questo il primo dovere che ha la Congregazione de' Sacri Riti-A lei anche s'appartiene la correzione del Messale, e del Breviario Romano, e finalmente la beatificazione e la canonizzazione de Santi. Dappoiche, sebbene ne tompi primitivi della Chiesa cravi la consuctudine, che gli Atti de' Martiri dovessero essere trasmessi in Roma, per ottenere dalla S. Sede l'autorità loro; puro niuna riserva era stata fatta, cioè che niuno si tenesso per santo, so prima non fosse stato approvato dalla Santa Sede. Sicche tra le causo che trattar si solevano nel Concilio Metropolitano una era quella che risguardava la canonizzazione de'Santi. Alessandro II fu il primo, il quale tra le altre cause maggiori riservò anche questa alla Sede Apostolica , e Sisto V l'attribuì privatamente alla Congregazione dei Sacri Riti. Di questa dunque è proprio esaminare se prima costi sulle virtù in grado eroico in alcun Servo di Dio, e dopo aver questo osservato, so trova anche due miracoli operatisi ad intercessione di quel Venerabile, dichiararlo Beato. Dopo la beatificazione, compiacendosi Iddio operare almeno altri due miracoli ad intercessione del suo servo, questi discussi con ogni genero di argomenti, e comprovati, allora si procede alla santificazione. Oltre questo culto pubblico ed universale, che in forza della beatificazione, o canonizzazione si prescrive in tutta la Chiesa, havvi ancora un altro culto particolare, che si permette a qualche Chiesa particolare, o a qualche Ordino Religioso, e che dicesi culto ab immemorabili, quando cioè costa sulla santità d'un Uomo, ed in mancanza de' miracoli si supplisce con un culto immerorabile, che si prova essersi sempre prestato a quel Venerabile. Siffatto culto non può esser minore del tempo prescritto da' Decreti di Urbano VIII. Questo Pontefice pel 1625 emano decreti concernenti tal culto particolare, i quali decreti vennero confermati nel 1634. Egli disse che il culto, di cui facciam parola, doveasi computare un centenario prima de'suoi Decreti, dal che si rileva, che la prima condizione essenziale ed Indispensabile a far valere questo culto debb'essero l'epoca, cioè che il Santo sia più antico d'un centenario de'decreti di Urbano: val quanto dire che sia vivuto prima del 1534. Oltre a ciò, altre pruove sono necessarie a dimostrar questo culto, e supplire al difetto de'miracoli; cioe 1.º elevazione del corpo sulla terra. 2.º Dedica di Cappella, o di altare in onore del Beato. 3.º Erezione di qualche Confraternita sotto il titolo, o la immagine del Beato. 4.º Elezione, in Patrono, o protettore di qualche luogo. 5.º Immagine dipinta con raggi, splendori, o coll'aureola intorno al capo, o col titolo di Beato ritenuto in qualche luogo, o anche senza" questi segni, se si trovino dipinte in compagnia di altri Santi o Beati, e collocate sopra altari di Chiesa, oppure di Oratori pubblici. 6.º Voti, o tavolette di qualunque specie appese intorno al sepolero, o altare. 7.º Lampadi, o altri lumi soliti tenersi accesi avanti il corpo, all'altare, all' immagine. 8.º Oblazioni di cera, o altro, fatto in qualunque tempo, specialmente dal Magistrato, o da altra pubblica persona. 9.º Celebrazione di annual festa. 10.º Titolo di Beato datogli dagli antichi storici. 11.º Concorso di devoti al sepolero con dimostraziono di venerazione. 12.º Costume d'imporre il nome del Beato al fancinllo. 13.º Conservazione di reliquie con quello di altri Santi, e pubblica vonerazione ed esposizione di quelle. Non è però necessario che tutto concorrano queste pruove di

cullo esterno, ma bastano fro quattro pruove delle principali. Sicchè o, che i culto sia suiversale, o particolare, sempre costar deve sulla santià eroica del servo di Dioi ben inteso però che nel primo caso sono necessari i miracoli, rel secondo si supplisec oltre il tempo immemorabile, con quoi generi di prove che abbiamo mentovato, Questa Congregazione si compone da più Cardinali, tra quali uno è il Prefetto, da un Segrefario, e da molti Consultori, tra quali uno è il Prefetto, da un Segrefario, e da molti Consultori, tra quali due sono permanenti cin in forza della lore carica, ciocì il Maestro del Sero Palazzo Apostolice, e Boussig. Segretario ciocì il Promotaro della fede, tre Utilitori di Rota, un Protomotari Apostolico, o gran numero di Professori chiamati a giudicaro sulla natura di quei fatti che si assersicono per mitracolosi.

Queste, di cui abbiamo fin qui dato un cenno, sono le Congregazioni principali de Cardinali; oltre di queste sonovi anche alcune altre, quelle cioè dell' Immunità Ecclesiastica, delle Indulgenze e Reliquie, della fabbrica di S. Pietro, e de Propaganda Fide. La prima attende che l' Ecclesiastica immunità sia da per tutto osservata, la seconda istituita da Clemente IX prende eura snile Indulgenze e Reliquie, accioechè niun abaso introducasi nelle prime, e che le seconde si discernano bene dalle false. La terza non solo ha eura della fabbrica materiale di S. Pietro, ma benanche si occupa, acciocchè dapertutto si adempiano gli obblighi di Messe, e nel bisogno ne faccia la riduzione. L'ultima finalmente mette tutta la aua cura, accioechè la Religione vieppiù si diffonda per tutto il Mondo. Questa fu istituita da Gregorio XV e di continuo spedisce nelle più lontane parti Uomini insigni per santità e dottrina ad itluminar gl'Infedeli, e ciò non senza grandissimo dispendio: il che dovrebbe far tacere tutti coloro i quali tanto esagerano quelle che erroneamente chiamano estorsioni della Santa Sede.

# LEZIONE IX.

# DEL VICE CANCELLIERE, DEL PRO-DATARIO, E DEL PENITENZIERE MAGGIORE.

Come una seguela delle Congregazioni de Cardinali risguarda i debono i tru Ulfiel principali, cho hanno lnogo nella Romana Curia; quello cioè del Vice Cancelliare, del Pro-Datario, e del Penitenziore maggiore. Nole, per dara una più accurata notizia della istituziono è del reggimento della Curia homana, e per agerolaro praticamente i giovano (Zamoisti acciecché sappiano a quali dei Magistrati debbano dirigersi nelle occorrenze, cioèo per la domanda di qualche licenza, o per la soluzione di qualche dubblo, et siam pruposti mella presento lecione di fa prazola di quall'in quanto alla loro origino, od alle diverse facoltà che lor si convengono. Cancelleria, voce barbara; si disso quel luogo, in cui si segna-

vano e si rendevan pubbliche le decisioni de Principi e de Magistrati : Cancellieri furon chiamati coloro , i quali stabant ante cancellos forenses, per introdurre quei che volcan giustizia dai Magistrati, e per eseguirne le decisioni. Questo nome poi fu riservato al primo fra essi , il quale per antonomasia si disse Cancelliere , e massima negli antichi tempi era la sua autorità e potere ; come osserva il Gotofredo. Dipoi , fondata la Chiesa'i ciascun Vescovo emanando le sue decisioni, dovean queste autenticarsi, eseguiral. e conservarne per memoria gli originali; così anch Essi ebbero le loro Cancellerie; ed i lor Cancellieri; anzi la Chiesa Romana dovendo emanar decreti per tutta la Chiesa, non manco di Cancelleria, alla direzione della quale fu conveniente preporsi un Cardinale che attendesse più d'ogni altro alla regolare spedizione delle Costituzioni Pontificie. Questo si disse Vice-Cancelliere, sul cui nome varie interpetrazioni sono state date dagli Eruditi, per ispiegare come questo Cardinale abbia potuto chiamarsi Vice-Cancellicre, e non già Cancelliere: a nol piace più d'ogni altre l'opinione del Cardinal do Luca, il quale riflotte, che non trovandosi conveniente alla dignità Cardinalizia il titolo di Cancelliere, potendo questo esser proprio di un Prelato, porciò si dice Vice-Cancelliere quasi a modo provvisionalo occupasse tal carica, ondo non un grado inferiore significar potesse, ma benst un più degno. Checchè ne sia del nome, è questa un'amplissima dignità tra tutti gli ulli-21, i quali si concedeno ai Cardinali, o porta seco perpetuamente annesso il titolo cospicuo ed illustre della Chiesa Collegiata di S. Lorenzo in Damaso con un magnifico Palazzo, il quale dicesi la Cancelleria, ove abita il Vice-Cancelliere, avendo nello stesso Palazzo tutto le Officine, che gli appartengono.

Il primo Uliziale della Cancelleria dopo il Vice-Cancellere è il Reggente, cui si appartiene rivoder le Bolle, correggerie, e asseriavorie di sua mano. Inoltre tutti gli altri uliziali si dividono in due classi; ed alla testa di ciascuna di esse havvi un presidente. Tutti questi delbono essero intenti a comporre, serivere, e spedire le Apostoliche Bolle, appartiene poi ai principali tre lero asiogliere i dubbi , che possono insorgene nella spedirisone stessa delle Bolle,

Oltre il Vioc-Cancelliore havvi un aitro Cardinale, cuite Boliodi italodi di Pro-Datrio. Avondo devulo il Sommo Pone di propriora, varsi ne bassi tempi la provvista di multi benefiti per impodire la simonia, che apesso intervoni solon nella collizione di cessi, o molti ancora a lui devoluti per la negligenza degl'immediati collatori, devea stabilirisi un'Ollicina, in cui un accurato registro ai conservasse de' benefiti provvisti e da provvodersi, eti ne soo di vacanza si promovessero ai medesimi idente soggetti. Da qui obbe ofigine l'Apostolica Dateria, edi il Cardinalo, che no fu designato a Prefetto si disse Pro-Diatrio per la stessa ragiono, che abbiamo apportata pariando del Vice-Cancelliore. Si disse Dateria non a dando come alcuni verrebboro, giacche non o il Prodaterio, ma il Pontefice che concede il beneficio pensi a datando per la data, che si suole apporre nella provvista. Vari sono gli uffiziali, che prendono posto nella Dateria: il primo tra essi è il Subdatario, quindi il Revisore, e così molti altri.

Appartiene poi alla Dateria conferire i benefici riservati, o affetti, non che le pensioni; come ancora le dispense di matrimonio, di irregolarità per difetto di natali ;e di età. Dippiù, per la Dateria si sciolgono i giuramenti ed i veti : si fanno le unioni; de divisioni e le soppressioni delle Chitece, esi permettono finalmen-

te le alienazioni de'beni Ecclesiastici.

Finalmente, tra gli Ufficiali della Curia Romana non occupa d'ultimo luogo il Penitenziere maggiore ; anzi questo Ufficio si commette a colui il quale per dottrina e prudenza si distingue fra gli altri Cardinali. Imperocchè, siccome in ciascuna Diocesi ogni Vescovo ha il suo Penitenziere, così anche il Romano Pontefice devea averlo, e potendosi questo considerare come Vescovo di Roma, e come Capo di tutta la Chiesa, così in questo doppio rapporte considerar si dee il Cardinal Penitenziere maggiores Considerato nel primo aspetto, egli ha diversi minori Penitenzieri duali assunti da vari Ordini Religiosi seggono nel Tribunale della Penitenza nelle prime tre Basiliche di Roma, assistendo in quella del Vaticano i Minori Conventuali , in S. Giovanni in Laterano i Minori Osservanti, ed in S. Maria Maggiore i Padri Domenicani. Tutti questi religiosi vivono in comune vicini alla Basilica ; cui debbono assistere ; ed in ciò , che risguarda il loro ufficio vivon soggetti al Penitenziere maggiore, restando nel dippiù subordinati alla regela sotto la disciplina del Superiore Regolare. Considerato poi il Penitenziere maggiore nel secondo aspetto egli ha diversi Uffiziali , il primo de quali dicesi Reggente della Penitenzieria, poscia il Datario, il Sigillatore, il Revisore 1 ed i diversi Consultori Teologi. Tutti questi si radunano in ogni meso presso il Penitenziere maggiore per risolvere que'dubbi di coscienza sui quali sono consultati da diverse Diocesi dell' Orbe Cattolico: e spesso ancora prima di pubblicar la risposta, si consulta il Sommo Pontefice.

Inoltre, appartiene alla Pentienzionia: 1.º Dar l'assoluzione nei casi riservati alla Santa Sode. 3.º Sciogliere loi rregolarità propter homicidium, et ob defectum natatium, 3.º Dispensare agi impedimenti dirimenti del matrimonio, purche sieno occulti. 8.º Assolvere nella collazione de' Benefici ottenuti simoniacamente. 5.º
Assolvere dalle consure. 6.º E finalmente i premettere ad un Regolage il passaggio da un latituto ad un altro, e dare la facoltà di
restituris al primo.

Si osservi in ultimo che, a prescindere dal moderato regalo al-Pagente, le spedizioni tutte per Ponitenzieria si ottengono gratis; come attualmente si pratica giusta la Costituzione di S. Pio V-In omnibus 85 in Bullario, Iliud autem, sancte et inviolate apud oficium praedicium volumus observari, ut nihil prorsus pro litterarum confectione, expeditione, nec alias citam pro charta, atramento, cera, capsula, chordis aliisque rebus ad ipsam expeditionem pertinentibus exolvantur. Fin qui il citato Pontelico.

# LEZIONE X.

#### VICENDE DEL DIRITTO CAMONICO, E SUO STATO ATTUALE PRESSO LE DIVERSE NAZIONI D'EUROPA.

Lo disposizioni del Diritto Caponico antico, nuovo, e novissimo sono state fin qui considerate nell'idea generale, in quanto che emanano dal potere che comanda sulla Chiesa universale ; ma alcune cause particolari alterarono, e diversamente modificarono questo sistema nelle varie nazioni d' Europa. Imperocchè le passioni, che produssero gli scismi, e le eresie per le quali staccossi l'Oriente dal centro dell'unità , produssero ancora nell'Occidente i medesimi effetti : e però , alterato il dognia , facea mestieri che ancor crollassero le fondamenta della Gerarchia e della disciplina Ecclesiastica; quindi il così detto Protestantismo, il quale fece sì, che essendosi protestato contro il dogma Cattolico, non più si riconoscesse in disciplina quel potere che l'uno e l'altra sorregge. La fede essendo una, e la disciplina mutabile proporzionatamente alle qualità del soggetto, bisognava, che la Chiesa conservasse con prudenti concessioni, e diversamente modificasse lo sue disposizioni nelle varie Provincie dell' Orbe Cattolico. Da qui i Concordati, i quali risguardar si possono e come modificazioni del diritto comune, e come aggiunzioni al diritto novissimo, costitutive del diritto particolare di ciascun popolo. Noi parleremo rapidamente dello vicende, che hanno sostenuto nel diritto Canonico le diverse nazioni di Europa in forza degli scismi, o de' Concordati , che ebber luogo nella Chiesa d'Occidente , per fermarci anche più di proposito in altra lezione su di ciò, che più da vicino si appartiene al nostro Regno.

Le investigazioni delle tante cause che produssero il grande seisma dell'Occidente non appartengono al mio assuato, o checché abbian dettoi più chiari ingogni su tal proposito, il certo si è, che le civioluzioni non meno nell'ordine politico, che nell' Ecclesiastico, sono state maisempre l'opera del tempo. Lo spirito di rivolta e di maionentent ceras munifestato el Concil di Costanza e di Basilea, ed avean preparato gli animi ad un novello ordin di cista dell'archive della concilia di costanza e di Basilea, et avean preparato gli animi ad un novello ordin di sioni bizzarre von para orgine proposito della concilia di cista si non bizzarre von para orgine proposito di cista di cista si proposito. Espi disso si Principi, che niun potere riconoscer doveano nell'ordine Ecclesiastico: disse ai popoli che dovessero sculette il giogo del poter politico, o ben tosto surse una

doppia ribellione nell'ordine Religioso e politico. È quindi , senza autorità perchè senza missione, dopo aver rigettata in dogma quella parte di scrittura cho non facea al suo proposito, cioè la lettera di S. Giacomo, non volle riconoscero in disciplina alcuna Pontificia costituzione, e rigettò interamente il Corpo del diritto. Dipoi i Luterani , diffusi nella Germania, nella Svezia , nella Danimarca, nella Svizzera, dovendo anch'essi avere una Religione. e quindi anche regolarne la Gerarchia e la parte estrinseca ; ripudiato il Corpo del diritto, ebbero leggi, che furono emanate ne' loro Conventicoli, detti Confessioni. Così essi attualmente si regolano con la Scrittura , che , ad esclusione della tradizione , riconoscono unicamente per parola di Dio, ed animettono per aggiunte il Catechismo di Lutero del 1529, la Confessione Augustana del 1530, l'apologia di questa, scritta da Melantone nel 1531, gli articoli della confessione Smalcaldica del 1537, e finalmento la formola di Concordia del 1577.

Meno violento, ma più sistematico; Calvino anche egli rigettà possia i decreti della Sode Romana; o, staccati dal centro di unità; (Talvinitis suoi esguaci regolarono le cose delle loro setto benanche con le fore confessioni. Infatti ia Confessiono Reigica; il Catechismo di Heidelberg; ed il Simodo Dordrectano sono ammessi da tutti, ma oltre di questi hanno diverse confessioni, secondo confessioni Argentoratese; e Costantine; riella Svitzera le concessioni Argentoratese; e Costantine; riella Svitzera le concessioni en della Sociali del 1500, 1505. Nell'Olanda lianno la confessione detta Belgica; e i Decreti del Simodo Dordrectano. Nella Francia e nella Sociali si regoli

lano con le confessioni del 1559, e 1560.

Le core Ecclesiastiche della Danimarca si moderano specialnente coi Regi Editti, e proprimente coi così detto Godice delle leggi, emanato nel 1683 da Cristiano V. Quelle della Norvegia anch esse van dirette percialmente da due Codici di leggi emanati da Cristiano IV nel 1003. e da Cristiano V nel 1687. È finalmente nella Svezia è in vigore il decreto per le cose Ecclesiastiche, emanato nel 1685, coil Taggiunzione di diverso altre leggi

distribuite in vario collezioni.

Nel Regno degli Anglo sassoni tutto sul principio dirigevasi seonodo i Canoi de Concili Provinciali, e i decrett dei Sorrani, coi quali maggiormente consolidavasi la Ecclesiastica disciplina, en Nel secolo VIII comparvero i Capitolari di Teodoro Arcivescovo di Cantuaria, necquali si esponevano ordinatamente, divisi in 169 muneri, i principali punti di disciplina, e un secolo VIII la gran Collerione di Egherto, la quale fu nel secolo XI ridotta in compendio da Ucario Diacono. Tened delle antiche tradizioni, quei populi conservarono nella sua purezza la Religione non meno nel degua o nolla morale, che nel rigore della sua disciplina, como rilevasi degli antichi suo i Protenzala il, o specialmente da quello rilevasi degli antichi suo i Protenzala il, o specialmente da quello di Teodoro di Cantuaria, in cui accuratamente sono descritte, sulle autorità do' Padri e de' Concili, determinate pene a ciascun peccato. Giovanni, volgarmente dotto senza terra, nel secolo XIV riconobbe le elezioni de' Chierici , pubblicamente confermò i diritti e le libertà della Chiesa , e ne' suoi decreti diretti ai Prelati e Baroni del Regno lasciò intatto l' Ecclesiastico potere ne' suoi diritti e nelle sue procedure. Questi decreti formarono la cost detta Grande Carta di Giovanni senza terra. I Sovrani che a lui successero calcarono le sue orme, e le sue leggi si videro dinoi confermate, da Eprico III da'I, II, e IV Eduardo, e se è vero che l'esempio de'grandi è rare volte smentito dal popolo, l' Inghilterra divenne con queste leggi bentosto l' Isola de Santi. Lo stesso: Errico VIII scrisse sulle prime contro Lutero il libro de' sette Sacramenti, per cui mcritò il titolo di Difensor della fede; ma poi le sue sfrenate passioni lo divisero col suo popolo dal seno della Cattolica Chiesa, e notate la differenza l Lutero si diresse allo passioni, ed il suo trionfo fu più volento; Calvino si rivolse all'intelletto, e lo sue dottrine più freddamente prevalsero; Errico VIII volle con prepotenza imporre al suo popolo una riforma che rigettavasi, e non ostante la violenza e la forza, anche un secol dopo, una metà di quel popolo era Cattolico. Egli dunque conservò l'esterior forma dell'Ecclesiastica gerarchia, colla differenza, che surrogò al potere del Sommo Pontefice il suo, e costituitosi Capo. pon meno della Chiesa, che dello Stato, comandar volle e sull'una e sull'altro. Lo scisma fu consolidato maggiormente per le leggi di Elisabetta, ed è durato, come dura sino a di nostri. Sicchè attualmente il Diritto Canonico presso gl'Inglesi in ciò che risguarda i giudizi Ecclesiastici si rogola col diritto Romano, co'Decreti de'Parlamenti, e coi Canoni de' Concili Anglicani, celebrati prima e dopo lo scisma ; specialmente poi la moderna disciplina della Chicsa Anglicana si contiene negli articoli composti pel 1562 sotto il Regno di Elisabetta, ed approvati dal Parlamento nel 1571, come ancora nel libro dei Canoni emanati nell'anno 1597, dei Canoni del Concilio di Londra del 1603, di Dublino nel 1634, ed in quelli finalmente del 1640 che emanaronsi contro i Cattolici.

Per ciò che risguarda II rlanda, mantenutati questa nella maggior parte dis uoi figli altaccata sempre alla Chiesa Cattolica, non ostanto le leggi oppressive, per lo quali ha dovuto genere per più secoli, attualmente ha motivo di rallegrazzi nel veder quoste cessate non solo, ma benache nel veder ammessi i Cattolici a questi tutti i diritti de' quali godon coloro che professano la Religione dominanto, e ciò in forza della smacipaziono ottenu-

ta nel 1828.

# VICENDE DEL DIRITTO CANONICO REL REAME DI FRANCIA.

Abbiam finora osservate le pseudo-riforme nodiversi passi dei Profestanti, i quali, annullate quasi tutte le disposizioni del Di-rificanonico, nienti altro riconesceno so non che i decreti del Principi secolari, o le leggi delle diverse confessioni; ora ne resta ad osservare le diverse modificazioni che ha sofferto il diritto Canonico ne'passi Cattolici dell'Europa, e cominciam dalla Fraccia.

I Franchi occuparono nel sesto secolo con Clodoveo , lor duce, quella parte dell'impero dei Goti, che dicevasi Gallia, ed unitala al Regno dei Burgundi, che sottomisero al loro potere, tutte que-ste terre chiamarono Francia. Battezzati da S. Remigio e divenuti Cattolici, i primi lor Vescovi, che furono Francesi, o Romani, stabilirono nel Concilio Aureliano, tenuto nel 511, che in tutto si fosse seguita la disciplina della Chiesa universale. Ebbero dipoi Codici appartenenti alla Chiesa Romana, come il Codice Adriano, regalato da questo Pontefice a Carlo Magno, particolari Codici composti da' decreti dei Vescovi per le rispettive lon Chiese, come il Mogontino, compilato da Bonifacio Arcivescovo di Magonza, ed il Remeso, redatto da locmaro Arcivescovo di Reims ; e finalmente i così detti Capitolari , dei quali altrove abbiamo tenuto parola, consistenti in quei decreti, i quali col consiglio de' Vescovi emanavansi da quei Sovrani per la sua esatta osservanza della Ecclesiastica disciplina. o 1 10 72 13 1200

Varie leggi dappoi comparvero di diversi Sovrani, come la pram-, matica sanzione che si attribuisce a Luigi IX, ed i ventitre decreti di Carlo VII, nelle quali leggi, sebbene molto si provvide alla riforma dei costumi, non piccola ferita ricevettero le libertà delle elezio: ni e delle collazioni de benefici. I Romani Pontefici guardarono mai sempre con occhio di predilezione la Francia figliuola primogenita della Cattolica Chiesa; e se furono mai sempre intenti a conservarvi il dogma, si adoperarono con quei Sovrani, che onorarono col titolo di Cristianissimi, perchè la disciplina fosse restaurata coll'abrogare, o almeno moderar quelle leggi. Tanto infatti si segul da Sisto IV nel 1461 per la rivocazione della prammatica sanziono; e tanto fu ripetuto da Leono X nel suo Concordato nel 1516 con Francesco I, in cui la prammatica fu riprovata coi voti unanimi del Sacerdozio, e dell' Impero. Il Clero Francese si distinse mai sempre nella Chiesa pel suo ingegno, per le sue virtù, e pei suoi sacrifizi. Ma per quanto sia stato attaccato al doema Cattolico . altrettanto le sue opinioni sonosi alcuna volta mostrate in contradizione con le credenze, che generalmente si sono tenute dal rimanente del Cristianesimo. Queste opinioni malamente sono stato spacciate per le anticho opinioni del Clero di Francia: l'antico Clero di Francia non si allontanò giammai dal senso universale della Chiesa, e S. Ottato, e S. Fulgenzio non hanno opinato diversamente da Romani Pontefici. Gersone può considerarsi come il padre del Gallicanismo, seguito da Giovanni maggiore, da Almaino e da altri Teologi di nome oscuro; ma le sue opinioni divennero celebri nel 1682, allorchè Bossuet ne divenne il difensore ed il patrono , sotto a'cui auspicii furono redatti i quattro articoli , che sotto il nome comprendonsi di Gallicanismo, o sia di libertà della Chiesa Gallicana, Ci piace fermarci per poco sulle medesime, giacchè anche attualmente non solo in Francia, ma in Italia sonovi non pochi partigiani di tali teorie, opposte all'antica tradizione della Chiesa, acciocche il giovane Canonista conoscendone la storia, anche ad un solo sguardo ravvisi quale sia stata l'origine, il progresso, ed il fine della dichiarazione del 1682. che tali proposizioni contiene; e per conseguenza quanto siano da stimarsi coloro che aucor le sostengono. Ci riserbiamo poi nel secondo libro di risguardarle, in ciò che appartiene al Diritto Canonico, opposte alle conseguenze mediate di quel primato che di-

stingue tra tutt'i Vescovi il Successore di Pietro.

Le querele e I disgusti tra Luigi XIV Re di Francia, ed i Romani Pontefici irritarono a tal segno il primo, che comandò ad alcuni tra Vescovi del suo Regno, i quali allora trovavansi in Parigi, che in poche proposizioni fermassero i limiti del Ponteficio potere. Cosl comparve la famosa dichiarazione del Clero Gallicano nel 19 marzo 1682, pubblicata, e confermata con un editto del Re. Essa fu redatta in quattro articoli. Il primo negava ai Successori di Pietro ogni diritto indiretto sul temporale dei Principi, ed era espresso cost: Beato Petro, eiusque Successoribus Christi Vicariis , ipsique Ecclesiae rerum spiritualium , et ad aeternam salutem pertinentium, non autem civilium ac temporalium a Deo traditam potestatem, dicente Domino: Regnum meum non est de hoc mundo; et iterum reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei . Deo : qe proinde stare Apostolicum illud ; omnis auima potestatibus sublimioribus subdita sil , non est enim potestas nisi a Deo , quae autem sunt , a Deo ordinata sunt. Itaque , qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Reges ergo et Principes in temporalibus nulli Ecclesiusticue polestati Dei ordinatione subjici , neque auctoritate clavium Ecclesiae directe vel indirecte deponi, aut illorum subditos eximi a fide, atque obedientia, ac praestito fidelitatis sucramento solvi posse, camque sententiam pubblicae tranquillitati necessariam , nec minus Ecclesiae , quam Imperio utilem , ut verbo Dei , Patrum Traditioni , et Sanctorum exemplis consonam omnino retinendam. Il secondo articolo dichiara il Sommo Pontefice inferiore al Concilio, e così si esprime: Sic autem inesse Apostolicae Sedi . ac Petri Successoribus Christi Vicariis rerum spiritualium plenam potestutem, ut simul valeant, alque immota consistant Sanetae Æcumenieue Synodi Constantiensis a Sede Apostolica comprohuta , ipsoque Romanorum Pontificum ac totius Ecclesiae usu confir-

mata, arque ab Ecclesia Gallicana, perpetua Religione custodita decreta de auctoritate Conciliorum Generalium, quae sessione quarta et quinta continentur, nec probari a Gallicana Beclesia, qui eorum decretorum quasi dubiae sint auctoritatis, ac minus adprobata , robur infringant , aut ad solum schismatis tempus Concilii dieta detorqueant. L'articolo terzo dichiara : che i Canoni stabiliti dall' unanime consenso della Chiesa non si possano alle volte dispensare dall'autorità Pontificia: anzi che questa da quelli moderar si debba, hine, continua la dichiarazione, Apostolicas potestatis usum moderandum per Canones spiritu Dei conditos . et totius Mundi reverentia consacratos : valere etiam regulas, mores et instituta a Regno, et Ecclesia Gallicana recepta, Patrumque terminos manere inconcussos: atque id pertinere ad amplitudinem Apostolicae Sedis, ut statuta, et consuctudines tantae Sedis, et Ecclesiarum consensione firmatae , propriam stabilitatem obtinsant. Conchiude finalmente la dichiaraziono nel quarto Articolo, non essere irreformabile il giudizio della Santa Sede senza il consentimento di tutta la Chiesa, e che quindi il Sommo Pontefice abbia la parte principale, e non totale nel definire le quistioni di fede. In fidei quoque quaestionibus praecipuas Summi Pontificis esse partes. ejusque decreta ad omnes et singulas Ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesias consensus accesserit.

Sono questi i famosi quattro articoli, che la dichiarazione formarono del Clero Gallicano: noi a suo luogo avrem motivo di osservare specialmente eli ultimi tre nel loro rapporto che hanno col diritto Canonico; per ora non possiamo astenerci dal proporre alcune istoriche riflessioni, che la risguardano. In primo luogo malamente questa dichiarazione porta il titolo di dichiarazione del Clero Gallicano: imperocchè di centotrenta Vescovi, de'quali costava allora la Chiesa Gallicana, trentaquattro soltanto intervennero in tale adunanza, onde meglio direbbesi : dichiarazione di alcuni Vescovi della Chiesa Gallicana; così con questo titolo ancor più umile, diminuirebbesi oltremodo il titolo imponente di Clero Gallicano. Oltraciò, ancorchè tutto il Clero Gallicano si fosse congregato in un Concilio, quale diritto può ascriversi ad un Cle- . ro particolare dell' Orbe Cattolico, che possa fargli emanare decisioni da servir di norma in tutta la Chiesa, ed imporre limiti al Pontificio potere? Con ragione adunque appena che comparvo questa dichiarazione, la Fiandra, la Spagna, l'Italia, e le altre Provincie del Mondo Cattolico si opposero alle sue dottrine; e la Chiesa di Ungheria la dichiarò bentosto falsa ed abominevole (1). Che anzi i Pontefici Sommi appena comparve, non cessarono di condannarla, se non como eretica, almeno como erronea; e ció col riprovare, cassare, irritare, ed annullare quanto erasi fatto in quella assemblea, come rilevasi dal Breve d' lunocenzo XI de-

<sup>(1)</sup> Decrelo del 24 ottobre 1682.

gli 11 aprile 1682, ed anche più solennemente dalla costituzione di Alessandro VIII, emanata nel 5 agosto 1690; e quando nel Sinodo di Piatoja si vollero rinnovare quei principi e quelle dottrine . di già riprovate , Pio VI nella Bolla Auctorem fidei, nel reacindere gli atti di quel Sinodo condannò nuovamente la Dichiarazione Gallicana. Imperocchè, dopo di aver detto sulla temerità di quel Sinodo nell'adottare ed innalzar con lodi la dichiarazione suddetta, ed aver apportate le condanne de'auoi predecessori , multo fortius, soggiunge, exigit a nobis pastoralis sollicitudo recentem horum factam in Synodo tot vitiis affectam. adoptionem , velut temerariam, scandalosam, ac praesertim post edita praedecessorum nostrorum decreta huic Apostolicae, sedi summopere injuriosam reprobare, ac damnare, prout eam praesenti hac nostra constitutione reprobamus, et damnamus, ac pro reprobata et damnata haberi volumus. Finalmente gli stessi Vescovi, dopo di aver significato il loro dolore, per ciò, che erasi operato, scrissero al Pontefice una lettera di ritrattazione sottoscritta da ciascun di loro. Ad pedes, cosl essi si espressero nella lettera diretta ad lunocenzo XII nel 1692, Sanctitutis vestras provoluti, profilemur ac declaramus nos vehementer, et supra id quod dici potest ex corde dolere de rebus gestis in Comitiis praedictis , quae Sanctitati vestrae , et ejusdem praedecessoribus summopere displicuerunt : ac proinde auicavid vis Comitiis circa Ecclesiasticam potestatem, et pontificiam auctoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habemus, et habendum esse declaramus. E Luigi XIV anch' esso, quel re si potente e si aaggio, avvedutosi di ciò ch'eragli quasi sfuggito in un momento di siegno e di collera, quell'Editto col quale comandato avea che ai fosse tenuta da tutti ed insegnata la dottrina de'quattro articoli, immantinente rivocò, come rilevasi da una aua lettera diretta al Sommo Pontefice (1). Aug to label

Una dichiarazione dunque fatta in tempo di sciami ed dissennioni, compilata da pochi Vescovi di una provincia sola del Cristianesimo, riprovata dalle altre Provincie dell'Orbe Catolico, da Ramani Pontfeci, da quei medesimi che la compilarono, e da colui che la comandó, non merita di essere tenuta per rata, e sostenersi da un seson facologo, e da un dotto Canonista. Conchiudiamo dunque col Signor Coste le Maistre: « i quattre Articolidi offono senza contradizione uno de più funesti monumenti della 8 Storia Ecclesiastica. Turnon l'opera dell'orgoglio, del risonipo altra cene indulgenza. È una pietza d'inciampo gittata sol » partare cene indulgenza. È una pietza d'inciampo gittata sol » cammico del semplico o del docide fedde: non sono atti che a » render sospetto il Pastore alle sue peccuello, e paragre le tur-» bolenze e le divisioni nella Cliicsa, e scalenare l'orgoglio de Novatori, e rendere il gaverno della Chiesa difficile o impossibile; varori, e rendere il gaverno della Chiesa difficile o impossibile;

<sup>(1)</sup> Vedasi Serry peli Opuscolo de Romano Pontifice. p. 266. e 267.

» viticai per la forma non meno, che per la sostanza, non pre-» sentano che perfui enigmi, ciascuna parola de quali porga oc-» casione a discussioni senza fine, e da spiegazioni, pericolose: » non "Na ribelle che non si porti nelle sue bandiere », Chi desidera più schiarimenti sul proposito, legga il citato Antore nell'Opera che la per titolo La Coltras Gatifenno, i el ettere dei (Dipera che la per titolo La Coltras Gatifenno, i el ettere dei sua Opera della infallibilità del Romano Pontelice, seritta nel 1744, in cui verso per verso maravigliosamente contata la difesa di dichiarazione seritta da Monsignor Bossuct, e pubblicata dopo la sua morte dal di lin injote l'Abate Bossuct.

Ma lodo immortale sia renduta all'illustre Clèro di Francia, che, non ostanta alcuqe opinioni di taluni suoi membri, si è però sempre mostrato strettamente legato ai dogmi della nostra Religione, ed al rigore de'suo (anoni, come l'osserviamo costra Religione, come la rigore de'suo (anoni, come l'osserviamo costra Religione, come a nostri giorni. Che anzi, in quel momento terribite, in cui la più fiera rivoluzione scoppiò in quelle contrade, nella quale la nazione Francese, con un esempio affatto nuovo nella Storia degli umani delliri, dichiarò con un sou decreto, chè non volea più riconoscere l'Ente Supremo, quel Clero si distinso per la sua fermezza, e per la costanza de suoi martiri. Ma tutto di poi venne restaurato in forza del Concordato del 1801, e adecezione di quegli attacchi che sotto l'impero cebe di comune collitatia, quolla Chiesa anche tuttora è nel pieno vigore della sua disciplina.

## LEZIOTE ZII.

VICENDE DEL DRITTO CANONICO NEGLI ALTRI REGNI D'EUROPA.

A por fine al trattato che risguarda le vicende e lo stato attuale del Diritto Canonico presso le diverse Nazioni d'Europa, riuniremo nella presente lezione tutto ciò che risguarda la Spagna, la Germania, el Italia.

I Goti nel quinto secolo della Chiesa fissarono il loro impero nella Spagna. Essi nell' anno SS 9 shijurarono I veresia ai Ario, e col loro Ro Reccaredo divennero tutti Catolici. Molto obbe dipoi a soffiri la Religiono sotto gli Arabi, che l'occuparono, ma fu liberamente professata, e fu sempre fiorente. Ebbe ancora le sue oclicioni di Canoni, tra le quali e lopi celebri sono quella di Martino Braccrese, e di S. Isidoro Ispalese. Il primo fece un compendente di sun della disconsidada disconsidada della disconsidada della disconsidada della disconsidada disconsidada della disconsidada di disconsidada di disconsidada disconsidada discon

me di Bonisio Esiguo, divise il suo l'avro in due parti; nella ptindi appose i Canoni de Voncili Greci, si quali aggiunse quelli di dicci Cancili tenuti nella Spagna: v'aggiunse i Capitoli di Martino Bracesee, e finalimente la ternini colle sentenza del Concilio Regese. La seconda parte fu ricavata tutta dalla Bionisiana con 1'aggiunta di alcune altro Decetati, che quegli aveva omesso. Questa colicationo fia postia accresciuta con l'aggiunzione de Canoni del Spanico Canoni del Ca

Con queste collezioni di Cânoni la Spagna si diresse, sempre tenace osservatire delle leggi dell' Ecclesiatica disciplina. la quale varie modificazioni soffri per i diversi Concordati ch'ebber uno go con la Santa Sede. Ed indati, tra i più celebri si annoverarono quelli che si fecero tra loro Carlo V e Adriano VI, a Clemente VII, dipoi tra Ferdianno VI e Benedetto XIV nel 1753, in cui molte cose si stabilirono risguardanti la collazione dei Renefici ; Concordati ; quali , in uniono delle leggi di Carlo III, l'una del 1752 sulla promulgazione delle bolle Pontificie, l'altra del 1774 si diritti della Nonziatura, ormano l'attual diritto Canonico

municipale di quel popolo.

La Germania ne primi tempi della Chiesa apparteneva in gran narte alla Francia, e regolavasi in ciò che risguarda il Diritto municipale coi Canoni di quei Concili, che, appartenendo ai due popoli, dir si possono Gallo-Germani. Divisa poi da questa, i suoi Sovrani fecero alcune leggi favorevoli all'ottimo reggimento dell'Ecclesiastica Gerarchia, Cost nel secolo XIII come nel XIV Foderico II e Carlo IV. l'uno con la così detta bolla aurea, e'i secondo con altre leggi confermarono la libertà e i diritti della Chiesa. Ma nel secole XV, a tempi del Concilio di Costanza, ceminciareno le divisioni, che vennero sonite da Martino V. e da Nicola V co'loro Concordati, ne'quali furono conservati i diritti principali, che appartengono alla Sede Romana. Dappoi porzione della Germania divenuta scismatica per l'eresia di Lutere, ed essendo stati ammessi i Protestanti agli stessi diritti de Cattolici, diverse religiose transazioni furon fatte con quelli, e specialmente la così detta pace religiosa di Westphalia, la quale, se pose fine ad una guerra di Religione, che durò per trent'anni, gittò intanto le basi di quel Sistema, che indifferentismo appellasi di Religione, il quale, adottato negli altri Stati, infinito nocumento apporto alla Chiesa. Questo Sistema anzichè togliersi, fu consolidato per le leggi e per la politica di Giuseppe II, e forse tutta la Germania sarebbe divenuta scismatica, se quei Principi avessero applicate tutte quelle teorie nelle rimote lor conseguenze. Se non che, il fatto non sempre corrispondendo al diritto, i suoi Canoni, se non in tutto, in parte almeno sono in vigore presso quella parte che appartieus alla Cattolica Comunione.

Per rois, che riaguarda l'Italia, fitta fu in piedi l'Ecclesiastica disciplias atoli ci deutili Imperatori; e poi trasportata, la Sede dell'Impero all'antica Bizanzio, mollo più attescro i Pontefici che la Religione risplendesse anche cella esteriore magnificenza de suoi ritt. Avvenuta la incursione dei Barbari, non ostante che gli E-ruil e gli Ostrogoti, primi invasori di quieste belle contrade, fossero stati Ariani, pure conservossi intatta la libertà Ecclesiastica in punto alterossi, sinche fi (sotti l'avesse ridotta a Provincia dell'Interpreta del Carlo Margoti (sotti l'avesse ridotta a Provincia dell'Interpreta del Carlo Margoti (sotti l'avesse ridotta a Provincia dell'Interpreta del Provincia del Interpreta del Provincia del Provincia del Interpreta del Provincia de

In questa guisa scorsero i destini religiosi e morali dell'Europa fino al momento, in cui l'ultima rivoluzione mise tutto sossopra l'ordine politico, e con questo ancora l'Ecclesiastico reggimento. finche piacque all' Altissimo, che una novella restaurazione rendesse ai loro Troni le antiche Dinastie; e quantunque nel congresso di Vienna niuna menzione sosse stata fatta di ciò che apparteneva alla Religione, si lasciò non pertanto al Pontefice Sommo di regolar le cose di quella nei diversi stati per mezzo di particolari Concordati. Tanto infatti si esegul dai Romani Pontefici , sempre provvidi al bene dei Fedeli, e si videro successivamente varii Concordati coi quali si regolarono le cose della Religione negli Stati Cattolici, e si assicurò lo stato dei fedeli, che vivevano presso i Protestanti. Quindi i Concordati con la Bavicra del 1817, col Belgio del 1827, e coi Cantoni della Svizzera del 1828. Quindi le diverse bolle dei Pontefici per regolar le cose dei Cattolici nei diversi Paesi dei Protestanti, come la bolla de salute animarum del 1821 di Pio VII, emanata pei Cattolici di Prussia, l'altra de'16 agosto dello stesso anno per quei di Germania, confermata da Leone XII nel 1827, la bolla ad Dominici gregis custodiam, e finalmente l'altra di guesto Pontefice pel Regno di Hannover, che comincia Immensa Romanorum Pontificum sollicitudo del 1824 : quindi i novelli Vescovi in fine dati da Leone non solo, ma ancora dal Pontefice Gregorio XVI alla Repubblica degli Stati uniti d'America. In questa guisa nella Spagna, nel Regno delle due Sicilie, in quello di Sardegna, e nello Stato Papale è solo comandata la Religione Cattolica; ne vien permessa alcun'altra. Nel Portogallo s nel Brasile la Religion dominante è la Cattolica, ma agli Esteri si concede un culto privato. Nella Polonia la Religion Cattolica è la Religione dello Stato, o sia della maggior parte dei Cittadini, ma si permette agli altri un culto privato e pubblico. Nell'Austria per un editto di Giuseppe II si permette il libero esercizio della Religione, e si concedono i pubblici impieghi ai Cattolici ed ai Protestanti della Confessione Augustana ed Elvetica. Dei 28 Canroin della Svirzera dodici sono Catolici, 6 riformati, 6 6 di altre Sette. In Russia si permette a tutti il libero esercizio della Religione, nè alcuno si esclude dai pubblici uffici a motivo di Religione. Lo stesso in Francia, e nel Belgio. Nella Svezia, nella Dani marca, e nella Norvegia la Religione dominante è la Protestante Luterana, agli altri è permesso l'esercizio di loro Religione, dominante in lughilterra è l'Anglicana; l'Cattolici soli erano escluniante in lughilterra è l'Anglicana; l'Cattolici soli erano esclute escetto in occupar possono tutte le cariche dello Stato, Fin qui salla vicende del Diritto Canonico nei diversi regni d'Europa; tiunana ed osservarle nel noste.

#### REZIGNE MER.

VICENDE DEL DIRITTO CANONICO NEL NOSTRO REGNO.

Sarebbe riuscito monco il trattato sulle vicende del Diritto Canonico, se dopo aver esposto ciò, che risguarda le stranicre Nazioni, avessimo trascurata quella, che più d'ogni altra ci appartiene. dir voglio, il Regno di Napoli, Napoli, Città Greca si governò sulle prime coi greci costumi, e quando l'Idolatria era sparsa quasi per tutto il Mondo, essa non solo più Numi adorò, ma si mostrò tenacissima delle antiche superstizioni. Ma sparsa la luce del Vangelo, portatale dallo stesso Principe degli Apostoli S. Pietro, siccome l'antica tradizione lo ottesta, e scrittori accuratissimi ne fanno fede (a), fu questo popolo maisempre inteso a conservarla nella sua purezza, nessun miscuglio d'eresia alterò la sua credenza, e la sua fede fu sempre vergine. Regolossi sulle prime colla parola di Dio, lasciataci nella Scrittura e nella Tradizione; nè riconobbe altri Canoni, oltre quelli ammessi dalla Chiesa Romana. L'elezione dei Vescovi facevasi col consenso del Clero e del popolo; e sebbene il potere civile alcuna volta vi avesse presa qualche parte, dovea però esser sempre confermata dal Sommo Pontefice, che riconoscea per suo Patriarca, e prima del secolo decimo, anche per suo Metropolitano. Quello che abbiam detto di Napoli , s'intenda delle altre Sedi del Regno , le quali , tolte in gran parte dalla soggezione del Patriarca di Costantinopoli pel valore di Ruggiero Normanno, riconobbero tutte per lor Patriarca il Romano Pontefice.

Fu adunque nel 1133, che Ruggiero il Normanno, per avere scacciati dalla Sicilia e dalle Puglie i Saraceni, nemici del nome Cristiano, e per la sua pielà verso il Papa, chbe da Innocenzo II

(a) Vedi Bianchi della potestà e polizia della Chiesa, 1. 3. p. 273. e seg.

l'investitura di questo Regno, onde meritamente questo Principe ai appella il fondatore della Monarchia. Egli molte cose atabili risguardanti l'ordine pubblico, ed i diversi gradi della gerarchia sociale, ma non fece alcuna innovazione per ciò, che si appartiene al Chiericato. Ma Guglielmo I suo auccessore, dopo le diverse guerre ch' ebbe coi Romani Pontefici , pacificatosi con quosti , e ricevuta anch' egli l'investitura del Regno, fece il primo Concordato con la Santa Sede, onde il diritto comune ebbe la prima modificazione presso di noi. Si stabill dunque in esso, che fossero libere le appellazioni alla Santa Sede : che stante la necessità o utilità della Chiesa, fosse permesso la traslazione da una Sede all'altra, cho la Chiesa Romana potesse far le visite, e lo consecrazioni nelle Chicse del Regno, eccetto quei luoghi ove si fosse trovato il Re, o alcuno dei suoi eredi senza il permosso del medesimo : e che finalmente potesse mandar liberamente i suoi legati. Per ciò che risguarda la Sicilia si disse, che la Chiesa Romana esercitasse gli stessi diritti che nelle altre Chicse del Ragno, non che le appellazioni, e la facoltà di mandare Legati non si potessero effettuire se non a petizione del Re, e dei suoi eredi. In quanto alle elezioni fu stabilito che i Chierici radunati avesser eletta la persona che avrebber creduta degna, restando al Re la libertà di prestarvi il suo assenso, o rigettarla. Fu questa pace il primo Concordato conchinso e firmato prosso Benevento l'anno 1156 tra Adriano IV. e Guglielmo I Normanno.

Estinta la stirpe Normanna, e niuna pace potendovi essere colla razza Sveva , nemica irreconciliabile con la Sede Romana , si passarono così i Regni di Federico, e di Corrado, finchè a' tempi del Re Manfredi pensò Papa Urbano IV invitare Carlo d' Angiò, fratello del Re di Francia alla conquista del Regno, il che non avendosi potuto eseguire per allora, attesa la morte di quel Pontefice, fu conchiuso il trattato da Clemente IV suo successore, il quale diede a quel Principe nell'anno 1265 l'investitura del Regno. Gli articoli e le condizioni di questa formarono il secondo Concordato, che modificò novellamente le cose Ecclesiastiche di questo Stato: essi furono al numero di 25, e si stabili principalmente (l'annoverarli tutti anderebbe troppo alla lunga), che Carlo d'Angio Conte di Provenza, sarebbe stato il legittimo Re del regno della Sicilia, ultra e citra, egli ed I suoi successori; che i suoi discendenti avrebbero regnato cominciando dalla linea maschile, ed in maneanza di questa, anche le donne, ed in difetto di tutti, che il Regno fosse passato di nuovo alla Santa Sede ( art. 1º ). Ancora molte altre politiche condizioni, e pagamenti, e contribuzioni furongli imposte (dall'art. 2º fino all'art. 11 con l'art. 23, 24, 25); e per ciò che risguarda le cose Ecclesiastiche, si disse : che avrebbe dovuto restituire alle Chiese del Regno tutti i beni, che le erano stati tolti (art. 16): che il Re non avesse attentato alla libertà delle elezioni dei Chierici (art. 17) : che le cause Ecclesiastiche sarebhero stalo trattate innanzi agli Ordinari, e per appellazione alla Sede Apostolica (art. 18 e seguenti fino all'art. 22): che avvebbo dovuto rivocare tutti gli ordini emanati cantro la libertà Ecclesiastica: che i Chiercie non fosser chiamati innanzi al Giudice Laicai e ne per cause criminali, accetto le feducia i che niuno avesse imposto taglie alla Chiesa, e che nelle Chiesa vacanti non avesse poutop ortendere ne regalia, no frutti:

Con queste condizioni Carlo I d'Angiò, vinto Manfredi, e fatto poscia morir Corradino, conquistò il Regno di Napoli, e cominciò con lui la stirne Angioina. Morto questo Principe dopo che vide staccata la Sicilia dai suoi domini pel famoso Vespro Siciliano, e trovandosi sossopra le cose del Regno, attesa la prigionia nelle Spagne di Carlo II d'Angio, il Papa Onorio IV nel 1285 varii Capitoli emanò indiritti a riordinar le cose dello Stato, e ad assicur'ar maggiormente la libertà della Chiesa; i quali Capitoli, ammessi prima, e poi poco osservati da Carlo II, allorchè ebbe riacquistato il Regno e la libertà; e caduti in disuso a'tempi del Re Roberto, fecero si che infiniti mali piombassero su questi domini, e forse il permise la Provvidenza per far conoscere al Mondo quanto la gratitudine sia accetta a Dio ed agli Uomini : ond'ebbe motivo Rainaldo di ricordare ai Principi quanto sia loro giovevole di essere ubbidienti alle leggi dei Sommi Pontefici, ponendo loro avanti agli occhi questo esempio, che siccome per essere stati violati questi Capitoli , accaddero nel nostro Regno tante calamità e miserie : così essi debbono essere ossequiosi e riverenti alle leggi dei Pontefici, se non voglion vedere i loro regni sconvolti, ed andare in desolazione e ruina. Intanto lo stato delle cose Ecclesiastiche di questo Regno fu vario sotto gli Angioini , nè alcuna cosa di notevole avvenne, nè alcun Concordato, se si escluda l'investitura data da Papa Urbano VI a Carlo di Durazzo, in forza della quale, Giovanna I fu privata del Regno, e ne fu costui investito, rinnovandosi nella bolla d'investitura quelle leggi e condizioni, che osservammo in quella data da Clemente IV al Re Carlo I d'Angiò.

Alla stirpe Angiona essendo succeduta l'Aragones per Alfonso I d'Aragon en rèbe costu l'investitura da Papa Eugenio IV nel 1443, la quale fit poi confermata a Ferdinando suo figiio da Nicolò Y nell' ano 1445. Varie condizioni si stabilimon in quella, e la principale si fu , che il Papa trasferisse in Alfonso quell'autorità che era stata data d'a Pontelici Massimi agli antichi Re di Napoli, e che il Re si facesse Peudatario della Chiesa con siutarta , e proteggerla nei suo diritti. Sorse più tempo che si stotte alputi, ma soppiata novella guerra tra il Pontelice o Ferdinando d'Aragona, si concluse novello Gonordato nell'amo 1486 fra questo Suvrano ed Innocenzo VIII., che allor reggeva la Sede di Pretro; con questo si rimovarono la satiche condizioni, e si aggiunes dippili che avrebbe avuto il Papa il censo di ottonila once d'oro in segno di omaggio. Venne pero tempo, in cui caduto tutto il Rescondi ottonila once d'oro in segno di omaggio. Venne pero tempo, in cui caduto tutto il Rescondi ottonila once caduto tutto il Rescondi ottonila once d'oro in segno di omaggio. Venne pero tempo, in cui caduto tutto il Rescondi ottonila once caduto tutto della contenta della contenta della contenta della contenta della co

gno sotto il dominio degli Spagnuoli ed avendo dovuto Ferdinaudo il Cattolico ritornare, nelle Spagne per la morto del Re Filippo, lasciò il Regno sotto il governo de Vice-Re suoi Luogotenenti Cominciò il governo Viceregnale, e dopo qualche tempo essen-

dosi tentato togliere il Regno agli Spagnuoli, e darlo ai Francesi, riuscita infelicemente la spedizione sotto il comando di Lautrec. il Papa Clemente VII, conchiuse la pace con Carlo V Imperatore, e molte cose stabili con lo stesso nell'anno 1532, che il Regno di Napoli risguardavano, Novella investitura del Regno si concesse dal Papa, e questi rimise all'Imperatore i censi imposti per lo passato, e ridusse quello in avvenire alla somma di settemila scudi d'oro, ed un cavallo bianco, in ricognizione del feudo, da preaentarglisi nel giorno de Ss. Pietro e Paolo, e finalmente concease al Sovrano la nomina di ventiquattro Chiese del Regno, delle quali era controversia. Intanto i Vicerè, prima Spagnuoli e di poi Austriaci, non cessarono di contendere con la Santa Sede per l'accettazione de' Canoni del Concilio Tridentino, e di diverse Bolle, ch' emanavansi da' Sommi Pontefici, quando, riacquistata dal nostro Regno la Monarchica indipendenza per la venuta del Re Carlo Borbone, videsi questo Principe tutto inteso a por fine alle interminabili guerre di giurisdizione, che si erano ormai perpetuate fra il Nostro-Regno e la Santa Sede. Attese dunque a conchiudere un Concordato, in cui si stabilirono i limiti dell'uno e dell' altro Potere ; come infatti fu questo ultimato nell' anno 1741 col Pontefice Bendetto XIV. Nove furono i capi di questo Concordato. Si disse in primo luogo sulle immunità reali, e ad istanza del Re, che Sua Santità, avuto riguardo alle circostanze del Regno, in cui i soli beni de' Laici bastar non potevano a' bsogni dello Stato, ed al sollievo de'poveri, e delle Comunità bisognose, approvava che i beni di qualsivoglia natura appartenenti agli Ecclesiastici così secolari, che regolari alla metà delle contribuzioni dovute dai secolari fossero soggetti, esclusi i beni appartenenti al patrimonio sacro, alle Parrocchie, Ospedali, e Seminari, e che tutti i nuovi acquisti fossero soggetti a tutti i tributi regi e pubblici pesi: salvo lo franchigie, che erano allora in uso, e che dagli Ecclesiastici godevansi. A questo primo capitolo segul quello delle immunità locali, sulle quali si stabill quali fossero i misfatti, pe'quali non potrebbesi godere del beneficio dell'asilo, ed i luoghi che non dovrebbero più godere di questa immunità, come a suo luogo più diffusamente vedremo. L'immunità personale fu il soggetto del terzo, sulla quale si disse quali sarebbero state le persone, che avrebbero potuto godere della esenzione dal foro laicale, e per quali delitti. Nel quarto si parlò de' requisiti de' promovendi agli ordini : nel quinto dell' amministrazione de' hioghi pii : nel sesto delle cause, che sarebbero state di pertinenza del foro Ecclesiastico, oltre quelle risguardanti la fede: nel settimo sulla introduzione de libri esteri, in cui si disse (1): « prima di permettersi l'estrazione de'libri forestieri dalla Dogana di Napoli , si fara de' libri dar nota , cioè una conia dell'originale che suol darsi al Ministro Regio destinato su questo affare, al Cardinale Arcivescovo, dal quale, dopo che si farà esaminare con tutta la brevità possibile, per non riuscir di danno a'poveri librai, nel caso che vi trovi libri contrari alla Santa fede Cattolica, ed a'buoni costumi, se ne manderà dal medesimo nota al suddetto Ministro Regio, acciocchè ne faccia il debito uso, per impedire il corso de' libri notati come perniciosi, prima che sieno stati esaminati da' Teologi, e da altre persone abili. E que sto stesso si praticherà nella città Capo-luoghi di Provincia, quando occorrerà che vi s'introducono libri da paesi stranteri, col farsi dare al Vescovo del luogo copia della nota, che sarà data al Ministro Regio ». Ouesto articolo, almeno in parte, anche attnalmente è in vigore in quanto che ora, prima d'introdurst un libro estero, si richiede il permesso di uno dei Revisori a tal uopo destinati. It capo ottavo risgnarda le materie beneficiali; in esso si disse: Sua Santità concederà indulto, che tutti i benefici così semplici, come residenziali, Canonicati, Dignità, Parrocchie, Badie e Vescovadi del Regno di Napoli, che sono di sua libera collazione, si debbano conferire dalla Sede Apostolica a'soli Regnicoli, a riserva però di ducati ventimila di pensioni, che la Santità Sua si riserberà, e fisserà sopra de'Vescovadi e delle Badie, che alla medesima piacerà trascegliere, e determinare tra tutt'i benefici del Regno di Napoli, che non si provveggono a Regia nominazione, per poterne disporre, come più piacerà alta Santità Sua in beneficio dei suoi sudditi dello Stato Ecclesiastico. Questo capo fu modificato dall'articolo 18 del vigente Concordato per la parte del pensionabile di ducati ventimila che è stato ristretto a dodicimila, sempre però da disporsì a beneficio de' sudditi dello Stato Ecclesiastico. Il nono capitolo trattò del Tribunale misto, il quale dovea esser composto di cinque soggetti; cioè due Ecclesiastici da deputarsi da Sua Santità; è due Laici o Ecclesiastici da deputarsi da Sua Maestà, tutti quattro regnicoli, e circa il quinto si disse, che dovea esser sempre persona Ecclesiastica, parimente regnicolo, per la elezione della quale, Sua Maestà avrebbe nominato tre soggetti, e Sua Santità ne avrebbe scelto uno. Questo Tribunale dovea essere incaricato della interpetrazione e della esecuzione del Concordato. Ottre i capitoli di sopra menzionati, vi furono ancora alcuni

Oltre i capitoli di sopra menzionati, vi furono ancora alcuna articoli secreti, il primo de' quali riaguardava la conservazione dei privilegi de Beneventani: il secondo il Regio plact, pel quale si compromise il Re, che avrebbe data pronta esecuzione alle apedizioni di Roma: il terzo parlava del ricorso al Principe, sol qua-

<sup>(1)</sup> Citiamo tutto intero questo capo, perché non vi sarà più occasione di parlarne nel rimanento dell'Opera.

quale si stabili, che sarebbe stato inteso il consiglio del Tribunale misto, e Sua Maestà avrebbe dato le sue determinazioni a rusgior servizio di Dio, dei alla quiete dei popoli. Si ordinò benanche la circoscrizione novella, e la restrizione delle Diocesi del Regno, ed altre cose di poco momento.

ed afte cose of boto momento.

In forza di questo Concordato sembrava che le guerre di giurisdizione fossero spente fra noi, ma non andò guari che il divieto di novelli acquisti alle Chiese ed ai Monasteri , che si conosce sotto il nome di legge di ammortizzazione, produsse novelle dissenzioni con la Santa Sede. Imperocchè, emanatasi nel 20 gennajo 1768 da Clemente XIII una bolla, con cui si anatematizzarono tali decreti. Ferdinando IV, successore di Carlo, rigettò con la prammatica del 4 Giugno di detto anno tale Pontificia bolta . come avversa ai diritti della Sovranità, e volle che le antiche leggi si conservassero 'nel Regno. Fu questa l'origine di quelle dissenzioni con la Santa Sede, che non piccol danno produssero alle nostre Chiese, le quali perciò si videro per lunga pezza vedovate de'loro Pastori; e sebbene un certo accomodamento intervenne con la Santa Sede nel 1790, che risguardò l'elezione de'Vescovi, pure non essendo stato questo un vero e permanente Concordato, il cumolo dei mati crebbe a dismisura, quando sopraggiunte altre vicende politiche, e specialmente la militare occupazione, poco si pensò a restaurare quella parte di amministrazione che si atteneva al retto reggimento di ciò che le cose sacre risguardava, e la Religione, quasdo nei suoi domini ritornato Ferdinando già IV pel nostro Regho, III per la Sicilia , e finalmente detto il Primo nella restaurazione delle Monarchie d'Europa, penso soprattutto a stabilire un Concordato con la Santa Sede, il quale Infatti si conchiuse nel 1818, che modificò presso di noi il Diritto Canonico, e che forma l'attual Diritto in vigore, come osserveremo in altra lezione.

# BEZZONE ZIV.

STATO ATTUALE DEL DRITTO CANONICO NEL NOSTRO REGNO.

Siccome nelle diverse epoche del nostro Regoo abbiam veduto, che la disciplina Ecclesiatici e stata diversemente modificata secondo le varie Dinastie che vi hanno comandato, e che coi loro Concordati sonosi posti di accordo con la Santa Sede, col la vigente dobbiam riconosceria dall'ultimo Concordato che ebbe luoge tra Pio VII le Perdinando I, e nella sussecutiva convenione tra il Pontefice Gregorio XVI ed il nostro Sovrano Perdinando II D. G. ) ultimamente pubblicata nel Regno. Ma prima di parlar di queste fa mestieri vedere come il diritto comune sia stato fra noi ricevato.

Per ciò che risguarda il corpo del Diritto, che Diritto nuovo si

appella, e che comprende il Decreto di Graziano, le Decretali, il Sesto, le Clementine, le Estravaganti, come di sopra abbiam veduto ; tutte queste Costituzioni non obbligano nel Regno , se non in quanto che sono state ricevute e fatte pubblicare col Regio exequatur, del quale han fatto uso le diverse Dinastie, che hanno comandato nello stesso Regno, e specialmente gli Angioini, gli Aragonesi , i Vicerè, i Borboni, fino ai nostri giorni (1). Il Diritto novissimo costa , come abbiam veduto , dalle Bolle Pontificie. dalle Regole della Cancelleria, dai Canoni del Concilio Tridentino, dalle Congregazioni dei Cardinali, e dai Concordati. Ora, per ciò che si appartiene alle Bolle Pontificie, esse obbligano per loro stesse, riprovando il sentimento di coloro, i quali vogliono che esse non siano obbligatorie, se non quando sono state accettate, e colle restrizioni, con le quali sono state ammesse nel Regno. Le 72 regole della Romana Cancelleria, furono tutte ricevute nel Regno, e sebbene nell'anno 1759 abbia ordinato il Re alla Real Camera di S. Chiara che non si fossero messe in uso senza il suo permesso, e che anche riconfermate avessero avuto bisogno del suo Regio assenso, pure nell'anno 1777 furono senza questa condizione ricevute, come lo sono tuttora, con quelle modificazioni però che hanno sofferte nel nostro Regno per l'ultimo Concordato in quanto alla provvista dei benefici. I Canoni disciplinari del Concilio di Trento furono lutti pubblicati e ricevuti nel nostro Regno per disposizione del Re Caltolico Filippo II, con la clausola in generale, purchè non avessero offesi i regi diritti, e quei de' sudditi. E sebbene alcuni Giureconsulti Napolitani vari capi avesser notati non ammessi , nè approvati dal Re, pure attualmente sono in vigore, eccetto qualche piccola modificazione riceviita con l'ultimo Concordato, come vedrassi a suo luogo. Le decisioni che emanano dalle Congregazioni dei Cardinali sono nel Regno indistintamente ricevute, e quelle specialmente che si appartengono alla censura dei libri. Finalmente l'ultima modificazione ricevuta in forza del Concordato dell' anno 1818 tenne Inogo a preferenza di tutte le altre: anzi tutte le altre, che a questa si opponevano, abolite vennero nel nostro Regno, come abbiamo dagli articoli 30 e 31 del Concordato istesso (2).

In esso si stabili prinamente, che la Religione Cattolica Apostolica Romana fosso la sola Religione del Regno delle due Seille, se che conformemente ai snoi divini dettami si regolasse l'insegnamento nello Regie Università. Collega, e Seuole, indi si ominciò a parlare delle Chiese, e si dicege, che gli antichi piecoli Vescovadi si riunissero, che ciascuna Meusa Vescovilo non avesse una rendiltà minore di annui dicetti re mida, e che ciascuna Chiesa,

marzo 1818.

<sup>(1)</sup> Vedi ciò che abbiam detto nelle antecedenti lezioni del Regio exequatur, e della promulgaziono dello leggi Ecclesiastiche. (2) Questo Concordato fu pubblicato nel Regno col decreto del 21

sia Vescovile, sia Arcivescovile, avesse il suo Capitolo, e Seminario; in quanto a'Capitoli e Parrochi si dispose che avessero una congrua rendita, e si regolò quello che apparteneva al diritto di nomina, ed in quanto a'Regolari, furon questi ripristinati e sottoposti di nuovo a loro rispettivi Generali. Si passò a beni ecclesiastici, e loro amministrazione, si disse che la Chiesa avesse il diritto di acquistar nuovi possedimenti, che in ordine a questi godesse dello stesso diritto che le antiche fondazioni ecclesiastiche, e che la proprietà della Chiesa fosse sacra ed inviolabile nei suoi possessi ed acquisti; abolito poi il Monte frumentario, si dispose, che in ciascuna delle Diocesi si stabilissero le amministrazioni diocesane, Finalmente, per ciò che risguarda la giurisdizione, si ordino, che gli Arcivescovi e i Vescovi fossero liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero secondo i sacri Canoni,e che riconoscessero nel loro foro le cause Ecclesiastiche, e principalmente le cause matrimoniali, e portassero su di esse sentenza. Le cause maggiori si dissero spettare al Pontefice, ed esser libero l'appello alla Santa Sede; la carica di Regio Delegato della Ginrisdizione Ecclesiastica fu soppressa, e la Curia del Cappellano Maggiore si restrinse nei limiti della Costituzione di Benedetto XIV che comineia Convenit, e della susseguente mota proprio dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto.

Sono questi gli articoli principali del Concordato del 1818, il quale noi addurremo in esteso nel fine del presente Libro. Un dotto Giureconsulto dei nostri tempi (1) ci ha descritto in pochi tratti l'idea e lo spirito del Concordato, di cui è parola, noi non faccia-

mo che trascrivere i suoi detti.

» La maggior lode del Concordato del 1818 è la contrarietà » delle censure, alle quali è andato soggetto, altri accusandolo, » che abbia dato troppo, ed altri poco alla Chiesa; il che rende » testimonianza della sua moderatezza. Il miglior Concordato non » è quello che da più, o meno ad una delle due potestà; mà quel-» lo che, come ogni buona ed esatta transazione, rende alla me-» glio il suo a ciascuna parte. Un gran Ministro di Stato di una » gran Monarchia, e certamente non sospetto di poco regalismo, » dir voglio il Cardinale di Richelieu, fra gli avvertimenti che la-» sciù al suo Re, gli scrisse il segnente : Nella materia dei confini n delle due potestà, non si des credere alle persone di toga, che sop no use di misurare il potere del Re dalla forma della sua corona » la quale essendo rotonda, non ha termini, nè a coloro che per ecn cesso di uno zelo indiscreto, si fanuo risoluti partigiani di Roma. » La ragion vuole che si ascoltino gli uni e gli altri, per risolvere » indi le difficoltà, secondo gli avvisi di persone sì dotte, che non si » possano ingannare per ignoranza, e si sincere, che ne per gl' inn teressi dello Stato , ne per quei di Roma si lascino andare a tra-

<sup>(1)</sup> Capone, discorso sopra le leggi palrie Part. 2. §. XI.

» verso della ragione. Del resto a chi si duole che si sia dato molto » alla Chiesa, basterà rispondere che consulti il Concordato Cero» lino. Ed a chi si duole del poco , che consulti lo stato in cui e» rano le cose venti, trenta, e quarant'anni addietro ».

Se non che, restava un gran vuoto nel Concordato, che bisognava appianare. Le luttuose circostanze dei tempi espresse nel Concordato, avevano indotto il S. Padre a permettere che agli stessi pesi dello stato fosse andato soggetto il Chiericato come tutti gli sltri individui; ma in quanto alla immunità personale vedessi tra il Codice penale del Regno, e l'Ecclesiastico diritto dissonanza non poca. Imperocchè da una parte, non essendosi di questa immunità parlato nel Concordato, avrebbe dovuto regolarsi la cosa secondo la vegliante disciplina della Chiesa universale, giusta l'articolo 30 dell'istesso Concordato, e quindi essere i Chierici esenti dal giudizio secolare ; dall'altra parte il Codice senza eccezione veruna sottoponendo tutti a pari giurisdizione, vedeasi il diritto in perenne contraddizione col fatto, quando all'uno ed all'altro potere tornò provvidamente in pensiero di togliere ogni equivoco , e una convenzione ebbe luogo tra il Sommo Pontefice ed il nostro Sovrano, la quale conchiusa nel dl 16 aprile 1834, pubblicossi nel Regno nel giorno 6 settembre 1839. In essa varie discipline furono sanzionate, risguardenti specialmente l'immunità personale, come dirassi a suo luogo. Passiamo ora ad osservara le cose Ecclesiastiche del Regno al di là dal Faro.

# LEZIONE Z7.

### MONARCHIA DI SICILIA.

In cinque queche principali considerar si passono le cose Recissatiche di Scilia. La prima epoce contine tuto quel tempo che trascorze dallo stabilimento del Cristianesimo in quell' Socia sion ai tempi di Econe Issurio. Fu appunto in quell' poste tra tutte le Chiese rifules la Chiese di Sicilia, e perchè degli Aprasioli-stessi fondata (1), e perchè come Provincia suburbiara, niun altro Metropolitano riconoscendo, che lo stesso Sommo Pastore, più atrettamente era untia al centro della Catolica unità, o sebbene in quei tempi si fosse auche estesa in Lei la persecuione dei Casar Latuin, e despoi la incursione Vandalie molte Città avesse posto in sequento, e finalmente non pete molt stia atoma del catolica unità anna del suoi martiri, e per l'altaccamento fedde alla professata Religione. La seconda epoca comincia dai tempi di Leone Baurico Imperatore d'Oriente; costui non contento di avere sb-

<sup>(1)</sup> Innocent. Papa in Epistola ad decentium, et Gregor. M. in Epist. ad Petrum Subd.

bandonata l'antica fede, dopo d'aver mosso guerra al culto delle sacre imagini, nemico della Santa Sede, e dei Pontefici Sommi, strappò le Chiese di Sicilia dalla soggezione del Supremo Gerarca, ed a quella le sottopose del Patriarca di Costantinopoli. Ma se questa epoca fin luttuosa per la Chiesa di Sicilia, ne successe un' altra tristissima e luttuosissima, e fu per appunto quella in cui il barbaro ferro dei Saraceni, dopo avere infranto e ridotto in polvere l'impero di Oriente, apportò alla Sicilia desolazione e Intto. Allora per lo spazio di circa tre secoli se non rimase estinta la fede , appena però da alcune solennità ritenute , e dalla serie non mai interrotta dei Vescovi avresti riconosciuto l'esercizio pubblico della Religione. Era riscrvato al gran Conte Ruggiero restituire l'antico Instro alla Chiesa Siciliana , e fissare la quarta epoca che il suo stato risguarda, epoca di gloria e di splendore; egli infatti, debellati e vinti i Saraceni richiamò dapertutto il culto del vero Dio, e tutte le Chiese sottomise alla immediata protezione del l'atriarcato Romano; debbonsi a quest'epoca i grandi privilegi che godono i nostri Sovrani, come Legati nati di Sicilia. Ed infatti, quando il valore Normanno e Siculo cacciò dalla Si-

cilia i Greci ed i Saraceni sotto il comando del gran Conte Ruggiero, il Papa ricuperate quelle Chiese, le quali eransi fino a quel punto tenute dal Patriarca di Costantinopoli, nominò suo Legato il Vescovo di Troina / sede soppressa ed aggiunta a quella di Messina ), acciocche costui avesse colà esercitato i diritti che al Pontefice competevano, come Patriarca d'Occidente, il che soffrendosi a mal animo da Ruggiero, il Papa Urbano II con raro esempio di magnanimità e gratitudine, non solo a sue inchieste aboli la legazione in persona del Vescovo di Troina, ma costitul nell'anno 1098 lui stesso, ed i suoi successori Legati nati per le Chiese di Sicilia. Questa legazione fu detta Monarchia, facilmente, come osservà Capone (1), perchè congiunse in certa guisa in uno i due Principati. lo spirituale e'l temporale. Il Cardinal Baronio nel IX tomo de' suoi Annali Ecclesiastici da bolla di concessione impugnò come apocrifa, ma fu poi questa validamente difesa da Dupin in un' opera in francese, che ha per titolo: Difesa della Monarchia di Sicilia Ecco il tenor della Bolla - « Urbano Vescovo, Servo del Servi di Dio, al carissimo figliuolo Ruggiero, Conte di Calabria, e di Sicilia, salute ed apostolica benedizione. Perchè la Sovrana Maestà ha esaltato la prudenza tua con molti trionfi ed onori, e la tua bontà ha dilstato grandemente la Chiesa di Dio ne'confini de'Saraceni, e si è in più guise mostrata divota della Sede Apostolica; noi ti abbiamo ricevuto in luogo di singolare, e carissimo figliuolo della Chiesa. Perchè noi raffidati nella sincerità della bontà tifa, ti confermiamo con iscrittura quello che abbismo promesso a voce: cioè che in tutto il tem-

<sup>(</sup>t) Discorso sulle leggi patrie, part. s. S. XXXII.

po della tua vita o di Simone tuo figliuolo, o dell'altro tuo legittimo erede, non porremo verun Legato della Chiesa Romana nel vostro Stato, senza volontà o consiglio vostro. Anzi vogliamo che le cose che faceyamo mediante il Legato, si facciano da Voi. quando vi mandassimo Legati nostri a latere, per salute delle Chiese del vostro Stato e onore di S. Pietro, e della Sede Apostolica, a cui hai finora ubbidito divotamente, e la quale tu pure hai nelle sue necessità con molto studio e fedeltà ajutata. Se poi celebrandosi alcun Concilio io ti ordinerò, che tu mi mandi i Vescovi e gli Abati della tua terra, manderai quali e quanti ti piaceranno, e riterral gli altri al servizio delle tue Chiese. L'Onnipotente Iddio dirizzi le tue azioni secondo il tuo beneplacito, e perdonandoti i peccati , t' induca all' eterna vita. - Dato in Salerno, per mano di Giovanni Diacono della Chiesa Romana, a'cinque di Luglio della settima indizione, l'anno undecimo del nostro Pontificato ».

Gli argomenti dei quali si serve l'illustre Porporato a non aver come genuina questa bolla di Urbano riduconsi ai seguenti. Primamente, egli dice, non poter essere genuina la bolla, dacchè portando essa la data di Salerno in quell'anno stesso il Papa trovavasi in Roma a celebrare il Concilio Lateranese; oltrechè, secondo il suo avviso, i diritti che al Sovrano si concedono ed a'suoi successori sembrano eccessivi, ed insoliti, anzi-nella Chiesa inuditi; conchiude quindi il Baronte essere tale bolla apocrifa e foggiata piuttosto nell' anno 1513 da Luca Barbieri nella raccolta dei suoi diplomi, presentati a Ferdinando II. Noi senza mancar di rispetto a così illustre porporato, e che a tutta ragione vien detto il padre degli Ecclesiastici annali, siamo però di contrario avviso. Un privilegio di cui hanno sempre fatto uso Sovrani piissimi e di somma moderazione, un privilegio riconosciuto costantemente da tanti Sommi Pontefici non si può secondo le regele della critica considerar come apocrifo; ma di questa natura è il privilegio che sostenghiamo concesso da Papa Urbano a Sovrani di Sicilia . dunque non si dee considerar come apocrifo. E chi oserebbe infatti tacciare di usurpatori tanti Sovrani, che per tanti secoli hanno governato la Sicilia? E si potrebbe tacciar d'ignoranza, o d'indolenza la Santa Sede per avere non conosciuto, o trascurato un abuso introdotto nella Chiesa, se la bolla non fosse esistita? Che anzi la Santa Sede , sempre provvida e vigile sulla conservazione della Ecclesiastica disciplina, senza mettere giammai in dubbio l'esistenza di tale bolla , e quindi di tal privilegio , ne ha soltanto, secondo la varietà de' tempi moderati gli abusi. Ne gli argomenti di cui si serve il Baronio sono di gran peso, in primo luogo, perchè l'errore della data non rende perciò falsa una bolla, come egli stesso sostiene, e poi, oltreche da consimili bolle dello stesso Pontefice si rileva aver sempre avute una data di un anno anteriore a quella in cui furono emanate, si può quindi supporre essere la stesse avvenuto in quella di cui è quistione; ne poi è cosa inverismile, che avendo il Pontefice tenulo i sinodo del 5 maggio in Roma, si fosse portato in Salerno nel Luisione del 5 maggio in Roma, si fosse portato in Salerno nel Luise perchè au consimile dritto di legazione trovasi conceduto a Stofano Re di Liugheria durante sua vita, eperchè, se Ruggiero tanto hene apporto illa Chiesa col purgare la Sicilia dai Saracani, colf erigiere novelle Dinessi, col sottoporre tutte le Chiesa Siculatore del considerato del

Adunqué in forza di questa Bolla, i Re di Sicilia esereitarono sempre i diritti di Legazione in quelle contrade per mezzo di un Giudice delegato, costituito in dignità ecclesiastica, Dottore, o licenziato in Diritto Canonico, il quale ne sostenne le veci , anzi coi loro deereti emanati in epoche diverse ne regolarono il reggimento, e ne moderarono gli abusi. Se non che, essendo questi dappoi eresciuti, nell' anno 1714 fu destinata una giunta per fare un regolamento di procedura pel Tribunale della Monarchia Sieula , come realmente fu fatto , e compreso in 19 articoli. Ma , essendo questo riuscito ancor debole a tanto male e pei litigi che dipoi intervennero con la Santa Sede , il Papa Clemente XI nell'auno 1715 emanò una bolla, con la quale abolì all' intutto il Tribunate della Monarchia. Finalmente non andò guari, che ad istanza di Carlo VI, il Sommo Pontefice Benedetto XIII nell' anno 1728 restitul questo Tribunale al suo antico splendore; confermando la bolla di Urbano, e significando con più precisione i limiti del potero da attribuirsi a quel Giudice, le eause di sua competenza, e le leggi finalmente, eui potesse dispensare. La quale bolla, come avente forza di concordato ebbe, ed ha tuttora in Sicilia il suo pieno vigore. I capi principali di essa posson ridursi ai seguenti.

Sì dispone prima di ceni altro che lo cause così dette maggiori sience di perlimenza del Sommo Pontelice o che circa le lattro si terminassero tutte in Sicilia, in guisa che il Sovrano pro tempore destini una persona costituita in dignità ecclesiatica a dottorata o licenziata in diritto Canonico, acciocchè giudicasso in grado di appello dopo la sentenza del Vescovi , e dei Metropolitari; con queesta differenza, che le cause dei non esenti in prima istaura si guidicassero dallo Ordinari, no si ricressero gila appelli, se non della consensa a diffinitiva to dall'interbentoria a vente forza di Pappello dalla definitiva, o perchè sia pregiodizievole come invertente l'ordine dei giudizii, o finalmente quando le cause sono rimaste indecite presso gli Ordinari, classo un intero bionnio, da

Vol. I.

computarsi dal cominciamento della lite. In quanto poi agli esenti dagli Ordinari si disse che il Regio Delegato vi giudicasso da Ordinario, facendone le veci. Si ordinò henanche che so alcuna delle parti si sentisse gravata dalla decisione di questo Regio Delegato, il Rc di Sicilia oltre il Faro avesse il dritto di nominare un altro Delegato parimenti costituito in dignità Ecclesiastica e dottorato, il quale con tre assessori, muniti delle stesse condizioni , giudicasse sulle prime se fosse ammissibile l'appello, e nell'affermativa desse le altre provvidenze confermando, o rigettando la prima sentenza. Questa riguarda Il primo, e l' essenziale privilegio del Delegato della Monarchia, quello cioè di giudi-care in grado di appello dalle sentenze dei Vescovi e dei Metropolitani, esercitando le funzioni di Legato nato della Santa Sede. Varie altre disposizioni si emanarono nella citata bolla fino al paragrafo decimonono, risguardanti piuttosto la procedura dei giudizi. Appresso si dichiararono e si sanzionarono con la steasa bolla varie altre l'acoltà di questo giudice , come quelle di poter assolvere dalle censure, specialmente quelle incorse in forza delle costituzioni apostoliche, di poter rilasciare i giuramenti, di poter commutare i voti , e di poter concedere le dispense matrimoniali in terzo e quarto grado soltanto a poveri, e gratis. Si conchiuse finalmente che il Delegato non si sarebbe mai opposto alle concessioni Apostoliche, alla giurisdiziono dei Vescovi, ed a ciò che risguardava la disciplina regolare, come la concessione de' gradi , la distribuzione degli uffici, la presidenza nei Capitoli dei diversi regolari Istituti ec. ec. E questo in breve quanto vi è di notevole nella Bolla Benedettina concernente la così detta Monarchia di Sicilia.

Ma poichè sotto il governo di Ferdinando I una quinta epoca risquardante la chiesa di Sicilia a noi vicina succosse, in cui nell' articolo 31, e 32 del Concordato del 1818, ordinossi che le disposizioni di esso sarebbero state sostituite a tutte le leggi, ordinazioni, e decreti cmanati nel Regno delle due Sicilie in materia di Religione, e che essendosi dei Dominii di qua e di là del Faro fatto un Regno solo, conveniva fissare una Regola uniforme da osservarsi nelle Chiese di amendue i suddetti Dominii , chiaramente si scorge che dovesso obbligare ancor la Sicilia. Il che nel mentre stabiliamo per necessaria illazione, diciamo non essersi con ciò abolite le antiche Sicule consuetudini, le quali non si oppongono alle ultime disposizioni del Concordato, ed agli antichi diritti, che ai Siciliani competono in forza della Bolla di Urbano, e che sotto il nome comprendonsi di Monarchia. Anzi crediamo ntil cosa, dare tradotta nel nostro idioma tutta la citata bolla, essendo questa una istituzione, la quale, formando parte delle istituzioni dell'attual Regno delle due Sicilie, molto da vicino ci appartiene. Questa traduzione sarà inserita alla fine del libro.

## APPENDICE

Ŧ

#### CONCORDATO

Fra Sua Santità Pio VII Sommo Pontefice, e Sua Maestà FERDINANDO I. Re del Regno delle due Sicilie (a).

» Art. 1º La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola Religione del Regno della due Sicilie, e vi sarà sempre conservata con tutti i diritti e prerogative, che le competono, secondo le ordinazioni di Dio, e le sanzioni Canoniche » (1)

» 2.º In conformità dell'articolo precedente l'insegnamento nelle Regie università, Collegi, e Schole si pubbliche, che private dovrà in tutto essere conforme alla dottrina della medesima Re-

ligione Cattolica ».

» 3.º Riconosciutași nella convenzione del 1741 la necessită di venire alla unione di parecebi piccolissimi Vescovadi, dove i Vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta, e questa unione, che allora non (i, eseguita esendo ora divenuta ancor più necessaria per la maggiore decadeseza delle suddotto ed altre mense,

(a) Questo Concordato fu pubblicato nel Regno col decreta del 21 marzo 1815. Restituiti, noi, disse il nostro Re Fordinando, cul divino favore in questa parte de nostri Recali domini, rivolgemmo i nostri primi squardi sullo stato della nastra Seccosanta Religione, e vedermosil bisogno di dirigere tutte le nostre cure al riordinamento delle cose Ecclesiasticle, do durante la nostra asserina errosa nata chelle calennia dei tempi neglo: (c. A questa nostra asserina errosa nata chelle calennia dei tempi neglo: (c. A questa nostra asserina errosa nata chelle calennia dei tempi neglo: (c. A questa nostra asserina errosa nata chelle calennia dei tempi neglo: (c. A questa nostra asserina con tatte nata del calennia dei dei dei calennia dei d

Artic. 1. Tutti gli articoli del Concordato saranno puntualmente, e religiosamento di parola in parola osservati ed eseguiti in tutto il nostro Regno delle due Sicilio dal di della pubblicazione della presento

legge »

Art. a. s. Nella pienerza del notro Sorrano Potere dichiariamo, che il presente Concoralo è assistiuto a tatte le leggi, orinazioni, e Decreti emanati finora nel Regno delle due Siellic sopra matoria di Religianos.

(1) Per la escenzione di questro articolo, Sua Maesta ordino nel considerato della considerationa della Chiesa e Confraternita del St. Pietro o Paolo fosse sistiutia pel solo rito Greco Cataloico, e cho non si potessero in casa tracarivere i Greci Sciamatici.

sī farā nei dominī di quā dal Faro nel modo debito, e ricercafo primaţi conseno dello parti, che vi avrano niotrerseu, una nuova circoscrizione di Diocesi. Nel determinarla si avrà riguardo al comodo dei Fedeli, e di nparticolar modo al loro spirituale vantaggio. Tra le Sedi che o per troppa searsezza di rendite, o per l'oscurità del lugolit, o per altri razionevo il motivi non potranno conservarsi, le più antiche e le più insigni si conserveranno come le la Sedi Arcivaccovili, e Nescovili, che attualmente Vienistano di più alline di provvedere meglio al comodo e al vantaggio spirituale del Fedeli, na saria daccrescito il numero ».

» I territori di alcune Abbadio Nullius Dioccesis, sia per la loro picciolezza, sia per la perdita che ne hanno fatta, verranno di concerto uniti a quelle Diocesi, entro i cui confini si troveranno

nella nuova Circoscrizione ».

» Le Abbadie Concistoriali, le quali si ritrovano con la rendita, al di là di cinquecento ducati annui, rimarrismò seltra essere aggregate. I fondi dellio altre minori della rendita sudicetta, quando nos siano di giupsadronato, o si aggregherano ad altre Abbadio ecclesiastiche fino alla indicata somma di ducati cinquecento, o no sarà disposto in favore dei Capitolie delle Parrocchie ».

» Questa disposizione non riguarda le Commende degli Ordini militari ».

» 4º Ciascuna Mensa Vescovile del Regno non potr\u00e5 avero una rendita minore di annui ducati tremila in beni stabili, libera dai pubblici pesi ».

» La Santità Sua, di concerto con Sua Maestà, assognerà il più presto possibile tali dotazioni in favore di quei Vescovati ai quali sarà applicabile la presente disposizione ».

sara applicabile la presente disposizione ».

5º Ciascuna Chiesa, sia Arcivescovile , sia Vescovilo , avrà il

on Capitolia, e Seman in Artavescovit a sur veccovito, a sur a constituent of capitolia, e Seman in Artavescovit a sur veccovito, a sur a constituent of capitolia constituent of capitolia constituent of capitolia constituent of capitolia constituent of individual capitolia constituent of individual capitolia constituent of capitolia c

» Le Dignità dei Capitoli delle altre Chiese arcivescovili, e ve-scovili, che nella nuova circoscrizione verranno stabilite nella parte del Regno di quà dal Faro, non dovranno aver meno di ducati centottenta di annua rendita, i Canonicati non meno di ducati centottenta di annua rendita, i Canonicati non meno di ducati.

cati cento ».

» Questa disposizione non comprendo i Canonicati di patronato regio, ecclesiastico, e laicale, i quali si conserveranno nello stato in cui sono, a meno che dai rispettivi Patroni non se ne vogliano nelle debite forme aumentar lo rendite ».

» I seminari saranno regolati, e le loro rendite amministrate a tenore del Concilio di Trento ».

\* 6º Le rendite delle Ch'ese da unirsi si applicheranno a quelle Chiese, che nella nuova circoscrizione si conserveranno, meno che altri casi urgenti delle suddette Chie-e da riumirsi richiedessero altra applicazione ecclesiastica da farsi coll' intervento dell'autorità della Santa Sede ».

» I Capitoli di quelle Chiese che nella puova circoscrizione non saranno conservate, ricercato prima il consenso degl' interessati, saranno convertiti in Capitoli Collegiati, e la loro rendita rimarrà

tal quale si trova pello stato presente.

» 7º Le Parrocchie le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplimento di dote in tale proporzione, che le cure al di sotto di duemila anime non abbiano meno di duc. 100 annui, quelle al di sotto di 5000 anime, duc. 150; le altre finalmente di cinquemila anime in sopra non meno di ducati 200 annui ».

» Sarà a carico delle rispettive Comuni il mantenimento della Chiesa Parrocchiale, e del Sotto-Parroco, qualora non vi siano rendite addette a questo fine, e per la sicurezza se ne assegne-

ranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento ». » Questo articolo non comprende le Chiese Parrocchiali di gius-

patronato, regio, ecclesiastico, e laicale, canonicamente acquistato . le quali sarauno a carico dei rispettivi Patroni ». » Neppure vi restano comprese le Chiese ricettizie, siano nu-

merate, siano innumerate, i Capitoli, e le Collegiate con cura di anime, avendo la loro congrua nella massa comune ». » 8º La collazione delle Abadie Concistoriali , che non sono di

regio patronato, spetterà sempre alla Santa Scde, che le conferirà ad Ecclesiastici sudditi di Sua Maestà ».

. Benefici semplici di libera collazione, con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, saranno conferiti dalla Santa Sede, e dai Vescovi secondo la distinzione dei mesi, nei quali la vacauza succede, cioè da Gennaio e Giugno dalla Santa Sede, e da Luglio al Dicembre dai Vescovi. La provvista sarà sempre in persone di sudditi di Sua Maestà ».

» 9" Si rassegnerà sollecitamente al Santo Padre la nota delle Abadie, come si ritrova nella Curia del Cappellano maggiore, che sono di nomina di Sua Maestà, e la nota di quelle che non sono di regio patronato. Queste note potranno in seguito di concerto rettificarsi ».

» 10° I Canonicati di libera collazione, tanto dei Capitoli catledrali, che dei Collegiati si conferiranno rispettivamente dalla Santa Sede, e dai Vescovi, cioè nei primi sei mesi dell'anno dalla Santa Sede, e nei secondi sei mesi dai Vescovi ».

» La prima dignità sarà sempre di libera collazione della Santa Sede ». » 11º La Santità Sua accorda ai Vescovi del Regno il diritto di

conferire le Parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Previo il concorso nelle Parrocchie di libera collazione, i VescoviJe confertranno at soggetti fra gli approvati, ch' eglino giudicheranno i più degni. Nelle Parrocchie poi di giuspatronato Ecclesistico, premesso pure il concorso, daranno l' stituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati degli esaminatori. Enimente nelle Parrocchie di giuspadronato regio, e laicale, il Vescoro istituirà il presentato, purchò nell' esame sia rinvenuto dioneo.

» Si eccettuino le Parrocchie che vacherame in Cnria, o per pro Si condita di di contra del contra del contra del contra del la Santa Sede, le quali saranno di collazione Pontificia »

» 12º Tutti i beni ecclesiastici non alienati dal governo militare, e che al ritorno di Sua Maestà si sono trovati nell'amministrazione del così detto Demanio, sono restituiti alla Chiesa ».

» Seguita la ratifica del presente Concordato, la massa degli anzidetti beni sarà interinameate amministrata de quattro sceltissimi soggetti, due dei quali verranno nominati da Sua Santità, e due dalla Maestá Sua, e questi dorranno fedelmente amministrarli, finchè non siano nel modo debito destinati ed applicati ». 13º Essendo stata silenta sotto il Governo Milittaro nei do-

mină di qua dal Faro non poca parte dei beni appartenenti alia Chiesa, e la Maestă Sua per opporsi con tutti gii sforzi possibili alla incursione nemica essendo stata costretta anch Essa tanto in Apoli, prima che seguita fosse l'uvasione dei detti domini quanto di quelli di là dal Faro, onde impedire che fossero invasi, ad alienare una piccola quantità di fondi Ecclesiastici, con avere assegnato ai possessori Ecclesiastici nei suddetti domini di là dal Faro per la dovuta indennizzazione altrettate rendite civili, quindi, ad istanza della Maestà Sua, ed avuto rignardo alla pubblica renquilità, cho alla Reigione commanente importa di consertangulità, cho alla Reigione commanente importa di consertangulità, con alla Reigione commanente importa di consertangulità, costo alla Reigione commanente importa di consertangulità, costo alla Reigione automate importa di consertangulità, costo alla Reigione automate importa di consertangulità esse in conseguenza la proprieta dei stessi beni, lo rendite, o i diritti a quelli annessi, saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro ».

a 15° Le attuali ristrette circostanze economicho del Patrimonio regolare non alienato, e trovato da Sua Maestà al suo ricomo nell'amministrazione dol cod detto Demanio, non permettendo di ripristianze tutte le case religiose dell' uno e dell'altro sesso, le medesime verranno ripristitante in quel maggior numero che sarà me della companio del como dell'altro sesso, della como della como, e specialmente le Case di que gil 1stituti, che soni di della como e della como de

» I beni dei regolari possidenti, non alienati, saranno con debita proporzione ripartiti fra i Conventi da riaprirsi, senza avere alcun riguardo al titoli delle antiche proprietà, che in vigore del presente articolo tutti restano estinti ». » I locali Religiosi non alienati, eccettuati quelli interamento adetti at dus piublicis, se per mancanza di mezzi non potrano ripristinarsi, formeranno parte del Patrimonio regolaro, ed escodovi l'utilità del detto Patrimonio, optamo aneleo alienazi cuu la condizione che il prezzo che se ne ritrarrà, debba surrogarsi in vantaggio del Patrimonio medesimo.

» Si aumenterà il numero dei Conventi tuttavia esistenti dei rel'giosi Osservanti, Riformati, Alcantarini, e Cappuccini, qualora le circostanze, ed il bisogno delle popolazioni lo richieggono ».

» Fissate le rondite, e le località già enunciate, sarà libera la vestizione dei Novizii degli Ordini Regolari possidenti, e dello Monache, in proporzione dei mezzi di sussistenza; come allo stesso modo sarà libera la vestizione dei Novizii per i Religiosi Mendicanti s

» Le doti delle Fanciulle che si monacheranno, saranno impiegate in favore del Monastero secondo le disposizioni Canoniche».

» Tutti i Religiosi si Mendicanti che Possidenti, che saranno ripristinati, egualmente che quelli che esistono, dipenderanno dai

loro rispettivi Superiori Generali ».

Al religiosi di quegli ordini regolari possidenti che si riammetteranno nel Dominii, di qui dal Faro, ottenendo l'indulto Apocalio di accolari zezlone, e non essendo provveduti di henefizio ecclesiastico, il Governo, per conto dell'Estario, a titolo di patrino ecclesiastico, il Governo, per conto dell'Estario, a titolo di patrino veditti di un corrisponente henefizio. O Espellatini Al Rollogiosi pi di quegl'Istituti che non potranno ripristinarsi, il governo continuera indistintamente il pagamento delle loro attuali pensionis.

» 15º La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di nuovo, sarà suo proprio, e goderà dello stesso diritto, che le antiche fondazioni ecclesiastiche».

» Questa facoltà s' intende da oggi insanzi, e senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione, che sono state in vigore finora, e alla esecuzione delle suddetto leggi anche in futuro per i casi non ancora consumati, e per le condizioni non ancora verificate».

» Non potrà farsi soppressione alcuna, e unione delle Fondazioni ecclesiastiche senza l'intervento dell'autorità della Sede Apostolica, salve le facoltà attribuite ai Vescovi dal Sacro Concilio

Tridentino, p

» 16º Lo luttuose circostanze dei tempi non permettendo che gli ecclesiastic godano la sexazione dai pubblici peis regii, e comunali, Sua Maesta promette di far cessare l'abuso nei passati tempi introdotto per cui gli Ecclesiastici, e i loro beni venivano più gravati dei Latci stessi; che arzi nei momenti felici di maggiori l'isorse dello stato dai religioso Sovrano si supplirà con estargizione in vantaggio del Ciero ».

» 17º Resterà soppresso il così detto Monte Frumentario, eret-

to in Napoli, o sla la regia Amministrazione degli Spogli, è delle rendite delle Menso Vescovili, Abbadie, ed altri benetizi vacanti». » Appena eseguita la nuova Circoscrizione delle Diocesi, si sta-

biliranio invece, in ciascuna di esse, delle Amministrazioni Diocesane, composte da due Canonici, che il Capitolo, sia Metropolitano, sia Cattedrale eleggerà, e rinnoverà di tre in tre anni per piuralità di voti, e da un regio Procuratore, che verrà nominato da Sua Maestà ».

» A ciascuna Amministrazione presiederà il Vescovo, o il di lui Vicario Generale, e nel tempo di Sede vacante il Vicario Capi-

tolare ».

» L'Ordinario, e Sua Maestà, per mezzo del suo regio Ministro, erogherano di concerto i frutti prereptiti dalle sopraddette vacanzo a benefizio delle Chieso, degli Ospedali, dei Seminari, in sussidi cartatuivi, edi na litri usi pii, sarà però riservata la metà dello rendite delle Mense Vescovili vacanti in favore del futuro Vescovo.

» La risoluzione tuttora vigente di depositare nel sopraddetto Monto Frumentario la terza parte delle rendite dei Vescovati, e Benefizi, sotto il nome di terzo penzionabile, in forza del presento articolo resta abreggata, e senza che per questo gli attuali pensionati rimangano privi delle pensioni delle quali sono in possesso».

» All'occasione delle provviste dei Vescovati, e Benefizi di nomina regia, continuerà ad ammetersi in irarva delle pensioni secondo le forme Canoniche. I nominati da Sua Maestà a tali pensioni otterranno dalla Santa Sede le corrispondenti Bolle Apoatoliche, con le quali saranno abilitati a percepirie vita loro naturalo durante, rimanendo dopo la lor morte libero da tal peso il Vescovato, o Benefizio a carico del quale erano satte riservate.

» 18º Sua Santità sopra alcuni Vescovati, ed Abbadie del Regno che verranno stabilite, si riserva in perpetuum dodicimila ducati annui di pensioni, delle quali il Romano Pontellee pro tempore disporrà a suo piacimento in benelizio dei suoi audditi dello Stato.

Ecclesiastico ».

» 19º I benefizi, ed Abbadie situate nel Regno delle due Sicilie, i cui frutti, oi parte, oi intuto si trovano applicati apresone ecclesiastiche, ed a varie Chiese, Collegi, Monasteri, e Pio Case di Roma, o di altri paesi dello Stato Ecclesiastico, dovranno continuare ad essere applicati per lo stesso uso. Questa disposizione non comprende i Benefizi, ed Abbadie di regio Patronato, ne quelli i cui beni sono alicenati ».

» 20° Gli Arcivescovi, ed i Vescovi saranno liberi noll' esercizio del loro Pastorale Ministero secondo i Sacri Canoni ».

» Riconosceranno nel loro Foro le cause Ecclesiaatiche, e principalmente le cause Matrimoniali, che giusta il Canone 12, Sess. 24 del Sacro Concilio Tridentino, spettano ai Giudici Eccleaiastici, e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili de' Chierici, come per esempio, quello di contratti, debiti, credità, le quali saranno conosciute, e defi-

nite dai Giudici Laici ».

» Castigheranno con le pene stabilite dal Sacro Concilio di Trento, o altre che giudicheraumo opportune, i Chierici degui di riprensione, o che non portipo l'abite Chiericale conveniente alla loro dignità, o al loro ordine, salvo i ricorso, e il rinchiuderanno nei Seminari, e nelle Case de Regolari. Procederanno eziandio con le censure contro qualunquo tra i Fedeli che sia trasgressoro delle leggi Eccelssiatiche, e de Sacri Canoni.

» Non saranno impediti dal fare le sacre Visite delle rispettive loro Diocesi, e ad limina Apostolorum, e dal convocare i Concili

Diocesani ».

» Al medesimi Arcivescovi, o Vescovi sarà libero di comunicare col Clero, e col Popolo Diocesano per dovere dell'Officio Pastorale, pubblicare liberamente le loro istruzioni sulle cose ecchesistiche, ordinare, e di nitimare le prepisire pubbliche, e datre pie pratiche, quando lo richiederà il bene della Chiesa, o dello Stato del Popolo ».

» Le cause maggiori spetteranno al Sommo Pontefice ».

» 31º Gli Arcivescovi, el Yescovi promoveranno ai sacri ordi, pervio il preteritto esame, e quando siano provveduti del debito Patrimonio, o di altro titolo Canonico, quei Chierie che guicheranno necessari, o utili alle loro Diocesò, con le cautele però, e preserizioni contenute nel Decreto del 1º Luglio 1623 della Santa Memoria di Gregorio XV, e nel Concordato Benndettino, Capitolo de che ha per titolo Requisiti dei Promocendi, le quali cautele e preserizioni non sono derogale col presente Concordato ».

» Essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun Ecclesiastico, che nei presenti tempi esige maggiori mezzi, gli Arcivescovi, e i Vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro Patrimonio per gli Ordinandi da costituirsi in beni fondi. la quale non potrà essere o li mimor somma di du-

cati cinquanta, nè maggiore di ottanta ».

» La esperienza avendo dimostrato che nel Regno accado frequentemente, cho nel costituire i Patrimoni Sacri si fanno degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da ipoteche od altrinceli, per cui gli Ordinati a titolo di tali Patrimoni si trovano poi aprovveduti, e mancanti di sussistenza, a de vitare quiudi questo abuso dovra, per la vertita del fatto, costaro in forma logalo della pertinenza, ca della esenziono da ogni vincolo d'ipoteca del fondo. o fondi, che dall'Ordinando si costituicano in Patrimonio Sacro; al quale offetto le Curie Ecclesiastiche richiederano il documento della pertinenza e libertà del fondo al Tribusalo Civile della Provincea, il quale ono potta ricusario.

» I promovendi ai sacri Ordini a titolo di Beneficio, o Cappellania, per essere ordinati dovranno costituirsi un supplimento certo fino all' ammontare della tassa Diocesana, come sopra, quando il frutto di detto Beneficio, o Cappellania, fosse minore di detta tassa ».

» Questa disposizione non comprende le Diocesi, nelle quali già fosse stata canonicamente stabilita una tassa patrimoniale maggiore, a riguardo delle quali non avrà luogo alcun cambiamento».

22º Sara libero l'appellare alla Sauta Sede ».

» 23º La comunicazione con la Santa Sede dei Vescovi, Clero, e Popolo su tutte le materie spirituali, e gli oggetti Ecclesiastici, sara pienamente libera, e per conseguenza le Circolari, Leggi, e Decreti del liceat scribere sono ri vocati ».

24° Ogni qualvolta gli Arcivescovi ed i Vescovi nei libri introdotti, o che s' introducono, stampati, o che si stampano nel Regnot, roveranno qualche cosa contraria alla Dottrina della Chiesa, ed ai juuoni costumi, il Governo non ne permettera la divulgazione».

» 25° Sua Maestà sopprime la carica di Regio Delegato della

Ginrisdizione Ecclesiastica ».

» 26° La curia del Cappellano Maggiore, e la sua giurisdizione, si conterrà nei limiti della Costituzione di Benedetto XIV, che comincia Convenit, e del susseguento Motu proprio dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto ».

» 27º La proprietà della Chiesa sarà sacra ed inviolabile nei

suoi possessi, ed acquisti ».

» 28° In considerazione della utilità, che dal presente Concorda di chica di al Religione co da lla Chica», e per dare un attestato di particolare afferione alla Persona di Sua Maestà il Rerdinando, Sua Santità accorda in perpetoto a Lui e ai suoi discendenti successori cattolici al Trono l'indulto di nominare degni cidonei Ecclesiastici, forniti delle qualità richieste dai Sacri Canoni, a tutti quei Veacovati e Arcivescovadi del Regno delle dua Scilie, per i quali Sua Maestà finora non godova del dritto della nomina; e a tal effetto, tostoche siano seguite le ratifiche del presente Concordato, Sua Santità farà spedier la Bolla d'indulto >.

» Sua Maestà manifesterà in tempo debito a Sua Sanittà i Nominati affinche a tenore di Canoni si facciano i processi, ed ottengano la istituzione Canonica nei modi e forme praticate finora. Prima però che l'abbiano avuta, non potranno in verun modo irromettersi nel governo, ossia nell'amministrazione delle rispettemente delle rispette della processia nell'amministrazione delle rispettemente.

tive Chiese, alle quali sono nominati ».

» 20º Gli Arcivescori ed i Vescovi faranno alla prosenza di Sua Maestà il giuramento di fedeltà espresso con le seguenti parole — Io giuro, e prometto sopra i Săpiti Ecangelt obbedienza e fedeltà alla Rades Mavisti, parimente giosentto, che io non arrò alcuna comunicazione, ni interverrò ad alcuna adundara, ni conserved dentro, o fuori del Region alcuna soprata unione, che nuova estre de la conserventa del c

» 30º Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è stata fatta menzione nei presenti articoli, le cose saranno regolata tenore della vegliante disciplina della Chiesa, e sopravvenendo qualche difficoltà, il Santo Padre, e Sua Maestà si riservano concertaris fra. loro ».

31°-Il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni, e decreti emanati finora nel Regno delle due Sicilie so-

pra materie di Religione ».

» 32º Essendosi rappresentato a Sua Santità per mezzo della Maestà Sua, che attese le attuali accessità delle Chiese del Regno di quà del Faro, e gli effetti prodotti dalla nemica invasione, la convenzione del 1741 non e più sufficiente a provvedere ai mal che richieggono un indispensabile riparo, e che attreal la parte dei Domia di là del Faro, e he it convenzione suddetta non abdori Domini di di del Faro, e he it convenzione suddetta non abdori dei Domini di què e di là del faro fatto ora un Regno solo, convince fissare una regola uniforme da osservarsi egualmente nelle Chiese di amendue i suddetti Domini, resta convenuto che il presente Concordato è sostitutio al precedente ».

» 33º Ognuna delle alte Parti contraenti promette in suo nome, ed in quello de' suoi Successori di osservare esattamente tutto ciò

che si è convenuto in questi articoli ».

» 34º Le ratifiche del presente Concordato saranno cambiate in Roma, non oltre lo spazio di quindici giorni dalla data del presente ».

presente n. » 35º Seguita la ratifica del presente Concordato si commetterà l'esecuzione del medesimo a due scellissimi soggetti, uno da nominarsi da Sua Santità, e l'altro dalla M. S., i quali saranno muniti dalle rispettire parti Contraenti delle opportune facoltà ».

» In fede di che i suddetti Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Concordato, e vi hanno apposto il loro suggello ».

» Fatto in Terracina il giorno sedici Febbrajo dell' anno mille ottocento diciotto ».

Loco ¥ Sigilli Ercules Card. Consalvi. Loco ¥ Sigilli Cav. Luigi de Medici. Poichh nell' art. XXI del Concordato si disso: Gli Arciveccoi; e i Féscoi; promoceranno ai serio Ordini, pretio il prescritto e cama, e quando sieno provecedui del debito patrimonio, o di altitolo canonico, quei chierio che giudicheranno necisiari, o utili alle loro diocesi; con le cautele però e preserizioni contenute nel decreto del 19 luglio 1623 della Santa Memoria di Gregorio XF, e nel Concordato Bunedi giuni con capitolo 4, che ha per titolo Requisiti del promoventi quali cautele e preserizioni non sono derogate col presente Concordato; a maggior precisione ed esattezza in cosa di si grande importanza comi è quella della sacra ordinazione, diamo trascritto il sopracitato Decreto del Sommo Pontefice ed il capo IV del Concordato Benedettino.

§ 10. · ·

Decreto di Gregorio XV del 1 Luglio 1625, in cui sono contenute le cautele e prescrizioni pe' promovendi a' Sacri Ordini.

» Illustrissimi et Reverendissimi Cardinales S. Congregationis Episcoporum Regularumque negotiis praepositi, justis, gravibusque causis adductis, ac etiam de SS. D. N. Gregorii Papae XV speciali mandate, vivae vocis oraculo, desuper habito, ad tollenda scandala, quae pluribus in locis tam hominum ausu ae temeritate, quam aliquorum Episcoporum in curia et facilitate, interdum oriuntur, statuit, decrevit, et ordinavit, ut nullus imposterum vigesimum annum excedens clericali militiae adscribatur, nisi ex probatis conjectum sit eum non Judiei saecularis fugiendi fraude, sed Deo fidelem cultum exhibendi desiderio hoc vitae genus eligere, et nisi debitis, per Episcopum, Procuratore Fiscali Mensae Episcopalis vocato, adhibitis diligentis de hujusmodi adscribenti Parentum qualitatibus, deque anteacta ejus vita et moribus compertum exploratumque sit, eum neque alicujus eriminis reum, vel suspectum existere, neque aere, alieno gravatum, vel reddendis rationibus ita obnoxium reperiri, aut ex causa hujusmodi lis, aut molestia timeri possit, sed anteactae adolescentiae cursum ita peregisse, ut verisimiliter credi queat, eum totum se offerre Deo, ac ad majores Ordines devotionis pietatisque fervore properare, minusque tali adulto dimissoriales literae sub quovis praetextu concedantur, alias ordinatus ab executione collati Ordinis perpotuo suspensus sit : Ordinans vero, vel dimissorias concedens (ultra Divinam ultionem , quam incurret) si Episcopus a collatione Ordinum per annum, si vero inferior Episcopo ab exercitio officii, quod exercet, et executione suorum Ordinum perpetuo suspensus sit eo ipso : qui autem eum falsis dimissoriis prima Tonsura initiatus fuerit, elericali privilegio nullatenus gaudeat, sed perinde ac ae si clericalu insignitus non sit, se habeat. Cognitio vero Ialsitatis dimissorialium hujusmodi ad Ordinarium originis, val ad Ordinem conferentem, aut ad alios Ecclesiasticos Judices, ad quos de jure cumulative spectat el pertinet. In omnibus autem Clericis, tam adultis, quan non adultis Decretum S.C. Trid. super corum alicujus Ecclesias eservitio adseriptiono omnito servetur.

#### S. 2.0

## Requisiti de' promovendi agli ordini, giusta il cap. IV del Concordato del 1741.

» Avendo la Sede Apostolica, in varie occasioni e tempi, presi diversi espedienti per moderar nel Regno di Napoli il numero degli Ecclesiastici, e specialmente Gregorio XV, quando con decreto di una Congregazione particolare di Signori Cardinali del 1º di Luglio 1623 furono a questo effetto stabilite alcune profittevoli ordinazioni, e non essendosene finora veduti quegli effetti che si desideravano: quindi bramando Nostro Signore dare a questo disordine pronto ed efficace riparo, e che nel tempo medesimo si stabilisca in esso una disciplina, in vigor della quale gli Ecclesiastici del Regno si rendano veramente utili alla Chiesa, e di edificazione a' popoli ; si è perciò la Santità Sua compiaciuta commetterne l' esame ad alcuni signori Cardinali, i quali, avendo su di ciò fatto le dovute diligenze, finalmente sono in istato di consigliar Sua Beatitudine a pubblicare un decreto ehe contenga in sostanza i seguenti punti : con dichiarazione però che con questo non s'intenda in cosa alcuna derogare agli usi e consuetudini di quella Diocesi dove si osserva maggior disciplina ».

» Aur. 1. Niuno potr\u00e0 esser da ora innanzi promosso alla prima tonsura se non che a titole di Beneficio, o Cappellania perpetua , le di cui rendite, detratti i pesi, ascendono almeno alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sacro nella Diocesi del promovendo ».

» 11. Giudicando qualche Vescoro veramente utile, o necessario alla Chiesa conferir la prima tonsura a qualcho giovano, benchè non abbia verun beneficio, potrà farto; ma nel solo caso cha abbia il medismio una pensiono ecclesiastica perpettua, della rendita che ascenda alimeno alla metà della tassa stabilità pel Patrimonio sacro nella sua Diocesi, o'i intero Patrimonio; il qualcinonio sacro nella sua Diocesi, o'i intero Patrimonio; al contra di la considera di la considera di la conradità di la considera di la considera di la conradità di la considera di la considera di la considera di ciascuna Diocesi, purchè non sia caso patrimonio nel in mino somma di ventiquattro ducati, ne in maggioro di quaranta (1).

(1) Questo articolo è stato modificato dal Concordato del 1818.

» III. Oltre al requisito del Beneficio, Cappellania perpetua, o Pensione ecclesiastica perpetua, nella maniera spiegata di sopra, o dell'intero patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima tonsura, il quale dopo aver terminati dieci anni di sua età , non sia andato a dimorare almeno per un triennio in qualche Seminario, o Convitto ecclesiastico, e, dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l'abito Chiericale con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle Feste di precetto di ciascun de tre anni, non abbbia servito a qualche Chiesa, nella maniera che gli sarà dal proprio Vescovo prescritta, computando questo servizio con la dimora, che avrebbe dovuto fare in qualche Seminario, o Cenvitto ecclesiastico ».

» IV. Volendo qualche giovane condursi in qualche pubblica Università, o in altro luogo, a fine di ivi applicarsi alle scuole, ed agli studi, potrà farlo : ed il tempo, che ivi dimorerà , potrà servirgli di requisito a fine di prendere la prima tonsura, come se stasse in un Convitto ecclesiastico; purchè però lo faccia con la permissione del proprio Vescovo, e con le sue lettere commendatizie si presenti al Vescovo del luogo; e con la direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche Chiesa, portando l'abito chiericale, e prestando quivi per un triennio, o almeno per la maggior parte di ciascuno de tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla Chiesa assegnatagli, che presterebbe dimorando nella propria Diocesi : con condizione espressa che , volendo essere iniziato alla prima tonsura , debba ottener le lettere testimoniali del Vescovo del luogo dove ha dimorato, de vita, et moribus; e di aver esattamente adempito quanto gli è stato prescritto, a vista delle quali potrà esser promosso ».

» V. Dal qual obbligo si debbono eccettuar solamente coloro che sono artati, cioè a dire, che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche Beneficio, o qualche Cappellania ecclesiastica vacante: i quali potranno promuoversi alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservar le regole prescritte, cioè l'uso dell' abito chicricale, la frequenza delle scuole e de Sacramenti . ed il servizio triennale della Chiesa , e benchè non abbiano l'età nei precedenti articoli determinata , ove si tratti di benefizi fondati prima del S. Concilio di Trento : con dichiaraziono in oltre . che dalle disposizioni sopraccennate s'intendono eccettuati coloro che sono artati nel solo caso , in cui il beneficio , la Cappellania veramente ecclesiastica , cioè fondata coll'autorità ecclesiastica perpetua, e debba provvedersi titulo collativo, o d'istituzione, e che i padroni di essi non possono differire oltre al tempo stabilito dai Sacri Canoni la nomina e la presentazione ai medesimi: e con condizione finalmente che le rendite di detti Benefici, e Cappellanie ecclesiastiche debbano, detratti i pesi , costituire almeno la metà di quel che importa la tassa del patrimonio sacro stabilita nella propria Diocesi del promovendo ».

» VI. E perchè talvolta, essendo molti chiamati allo stesso Beneficio, o Cappellania ecclesiastica, sono gli Ordinari costretti a conferire a tutti la prima tonsura a fine di renderli capaci del Beneficio, o della Cappellania, donde ne siegue l'inutile moltiplicità de' Chierici, non potendo il Beneficio, o Cappellania conferirsi che ad un solo: perciò quando questo accade, da ora innanzi basterà, che presentandosi nel tempo congruo avanti il proprio Ordinario coloro che pretendono aver diritto al controverso Beneficio, o Cappellania, e ritrovandosi dal medesimo idonei così quoad scientiam, che quoad bonos mores, e che non abbiano impedimento canonico, e per esser promossi alla prima tonsura; spedisca loro le lettere testimoniali sopra la detta idoneità, e di non aver impedimento canonico per esser promossi alla prima tonsura: in virtù delle quali potranno essi istituire la loro pretensione, e proseguir la causa avanti al Giudice Ecclesiastico anche in concorso di chierici pretendenti ; appunto come se avuta avessero già la prima tonsura : la quale potrà poi conferirsi a colui che terminata la causa, avrà ottenuto il Beneficio, o la Cappellania, riputandolo a tal effetto artato, e facendogli godere quei privilegi che a' medesimi di sopra sono stati conceduti ».

» VII. Dopo essere stati così ordinati alla prima tonsura, dovranno tutti i Chierici, compresi anche gli artati, aerimente applicarai così allo studio, come alle opere di pietà, per renderà depni di ascendere agli Ordini sacri, avendo l'età legittimi a: al qual effetto dovranno continuare a dimorare in qualche Seminario, o Convitto ecclesiastico, e non potendo ciò fare, dovranno alneno prestare per ogni anno, o per la maggior parte di esso, come sopra nella Chiesa Ioro asseguata dal proprio Ordinario, quel servizio che dal medesimo verrà Ioro prescritto; o dimorando in gualche Università, o altro luogo, per proseguir le scuole e gli studi, dovranno adempir quelle medesimo cose di sopra ordinate per coloro che debbon essere inistità alla prima tonsura ».

» VIII. Dovranno tutti i Chiercie, così di prima tonsura, come di Ordini minori fa costare nel principio d' goni anno avasti gii Ordinari del luoghi, ne' quali hanno il domicilio, di avero osservati i requisiti del 5. Concilio di Trento intorno all' abito, e tone, sura chericale, ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra: eci obmediante l'attessazione del proprio Rettore, o Superiore del Seminario, o Convitto ecclesiastico per quei cherici che non, sono in Seminario, e in Convitto ecclesiastico, per quei Cherici che non, sono in Seminario, e metto delle Chiese alle quali sono ascritti, inmenti, e servizio della Chiesa, e con le attenzioni del Maestri, e servizio della Chiesa, e con le attenzioni del Maestri, e con le attenzioni del maestri della cuolo cali dell' uso dell' abito, e tonsura chericale. Ed all'incontro dovranno gli stessi dell' uso dell' abito, e tonsura chericale. Ed all'incontro dovranno gli stessi con control della control con

"All riche possa da tulti leggerai, una labella in cui dopo di ver riconosciuta la sussistenza dulle detta attestazioni, re quali dovranno rimanere nella loro Cancellaria, faranno scancellaria dalla medesima ogni anno i nomi di coloro che ritroveranno no avere esattamente osservati i requistii predetti; e per lo contrario faranno registrarvi i nomi solamente di quei che gli avranno osservati, si quali consegnerimo ogni anno gratis una decisratoria in iscritto, acciocche possa da 'medesimi senz' aleun contrasto godersi di tutti i privilegi chericali. De quali privilegi all'i recontro che piere non avere osservati i suddetti requisiti, saranno stall cancellati dalla detta tabella, da tenersi pubblicamente in saregistia, e non avere osservati suddetti requisiti, saranno stall cancellati dalla detta tabella, da tenersi pubblicamente in saregistia, e non avere osservati suddetti requisiti, saranno stall cancellati dalla detta tabella, da tenersi pubblicamente in saregistia, e non avarno la mengionata declaratoria del Vescovo».

N. I. Vicari espitolari non potramo da ora innanzi senza il voto del pieno Capitolo, da darsi nel luogo aolito capitolare per maggioranza di voti segreti, da calcolarsi secondo il costimo di ciascam Capitolo, o da registraria negli atti capitolari, concodere le lettere dimissoriali a'laici, henche sieno realmente artati per ragion di Benfeico, o di Cappellania, che sia veramente ecelesiastica nel modo spiegato all' Art. V. pure a coloro che, avondo gli a prima tensirta, sono presentati a qualche Beneficio, o Cappellania, che dati regiurata cercam ordinaria; con el espressa conficione che cost, non sia stato altre vollo rigottato dal Vescovo antecessore, ma, ove si tratti di persone che non sono veramente rattato nel senso di sopra acconnato, non potramo concedere le lettere dimissoriali, nel pure post ansum lacetà Ecclesiae, senza ma espressa licenza della seasra Congregazione del Concilio s.

a X. Chiunque sarà promosso alla prima Tonsura, agli Ordini mioni i, o agli Ordini sari, contro la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopra accennate, rimarri evolutamente tosopreo dall'escrizio dell'Ordine già conferitogli; echi l'avrà così ordinato, o pure gli avrà a tale effetto concedulo el dimissorie, e osarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, o dall'escrizio de Ponticicali; e non essendo Vescovo, ma Prelato inferiore con l'uso de Pontificiali, sarà sospeso per sempre dall'escrizio de de medesimi; e non avondo l'uso di essi, come pure qualanque altra persona costituita in dignità, per sempre sarà sospeso adll'escrizio dell'Officio, o de' suito Ordini.

auvi Ordinis

Cinque articoli della convenzione tra sua Santità il Papa GREGO-RIO XVI, e sua Marstà FERDINANDO II Re del Regno delle due Sicilie de 16 Aprilo 1834, pubblicata nel Regno a di 10 Settembre 1839.

» ART. 1.º In avvenire gli Ecclesiastici o i Religiosi non saranno più condotti sia in una casa di arresto, sia in una prigione, che in tempo di notte, o in legno, e coperti di mantello per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico ».

» ART. 2.º Gli Ecclesiastici saranno detenuti in prigioni particolari per quanto lo permetteranno le località, ed i condannati saranno chiusi in un Ergastolo destinato a riceverli ».

» Aar. 3.º Non si faranno mai arresti nelle Chiese durante il servizio divino, nè senza prevenirne il Curato, il Priore, in una parola il Superiore della Chiesa, nella quale si fosse rifuggiata la persona colpevole».

» Art. 4.º Ogni Vescovo può avere nel suo Episcopio una prigione, o Camera di Correzione per gli Ecclesiastici che crederà

di dover fare arrestare e punire ».

» Art. 5.º Il Governo non domanderà ai Vescovi la degradazione di un Ecclesiastico condannato a morte senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, in cui debbono esser riferiti tutt'i documenti del processo che comprovano il reato. Non trovando i Vescovi osservazione a fare su tali elementi, verranno, senza ritardare inutilmente il corso della giustizia, all'atto di degradazione, invocando in favore del paziente la commiserazione del Sovrano, giusta i dettami del loro istituto. Quante volte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegneranno a Sua Maestà. I rilievi fatti dal Vescovo unitamente ai documenti che ha avuti presenti, saranno d' ordine di Sua Maestà rimessi alla discussione di una Commissione composta di tre Vescovi con facoltà Apostolica, approvati da Sua Santità sulla proposta del Re del doppio del numero bisognevole, e di due Assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente sui rilievi suddetti. Se la Commissione troverà mat fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà subito il medesimo perchè proceda senz'altra replica ed esitazione all'atto della degradazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al Governo per sua intelligenza. Qualora poi la Commissione troverà fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a Sua Maestà, raccomandando il condannato alla Clemenza Sovrana ».

BOLLA DI BENEBETTO XIII relativa a' privilegi del tribunale della Monarchia di Sicilia.

BENEDIC TUS episcopus servus servorum dei, ad perputuam dei memoriam. BENEDETTO VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO, A PERPETUA MEMORIA.

#### PROEMIUM.

PROEMIO.

Fipeli ac prudenti dispensalo ri, quem in supremo Apololarus aprice constituti Dominus supre familiam sum, mazime contenti, tradita sibi cottitus uti potestate, uti siqua es sini inter Pantificatem auctoritatem. et regiam pen fari potetti, amoreantur, utque nodum faditium populorum pricula arceantur, set ditam incommoda leniantur, prout locorum, et temporum rations habita, magis in Domino videbitur septdire.

Ap un sedele, e prudente dispensatore, che il Signore ha collocato nella suprema altezza dell' Apostolato sulla sua famiglia. massimamente convieue servirsi della potestà affidatagli dal Cielo, allinche, se vi sieno delle contese tra l'autorità pontificia. e la potestà regia, si rimuovano per quanto è possibile, ed affinchè non solo si allontanino i pe- . ricoli de' popoli fedeli, ma ancora si alleggeriscano gl'incomodi, come sembrerà più conveniento nel Signore, avuto riguardo ai luoghi ed al tempi.

# §.1. Causae hujus Constitutionis promutgandae.

\$.1.° Cause della promulgazione di questa Costituzione.

Cum itaque felicis recordationis Clemens Papa XI, Praedecessor noster. Apostolicam Regni Siciliae ultra Pharum Legationem, ac Monarchiam , nuncupatam , einsque tribunal extinxerit, ac suppresserit, et aboleverit, si quae essent privilegia, et indulta a quibuscumque Romanis Pontificibus Praedecessoribus quomodolihet concessa revocaverit, et abrogaverit : et certum interim modum praescripserit, quo causae ad forum Ecclesiasticum pertinentes cognosci , et in eodem Requo fine debito terminari possent,

Avendo pertanto Clemente Papa XI, nostro predecessore di felice ricordanza, estinto, soppresso, ed obolito l'Apostolica Legazione, e la così detta Monarchia del Regno di Sicilia al di là del Faro, ed il suo tribunale; avendo rivocato, ed abrogato i privilegi, se mai vi fossero alcuni, e gl'indulti in qualunque modo conceduti da tutti i Romani Pontefici Predecessori, ed avendo intanto prescritto un certo modo, onde si potessero conoscere lo cause appartenential foro Ecclesiastico, e terminare col debito

quemadmodum in ejus Apostolicis literis, expeditis anno millesimo septingentesimo decimo quinto, plenius continetur. Cumque charissimus in Christo filius noster Carolus VI, in Romanorum Imperatorem electus, Siciliae ultra Pharum Rex , exponi nobis nuper fecerit, jura Apostolicae legationis in codem Regno, sibi. ejusdem haeredi legitimo et possessori, ex privilegio signanter Urbani Papae II, Praedecessoris nostri, competere : quae quidem jura jam olim Rogerio Comiti e Normannorum gente eiusque successoribus ob eliminatam Saracenorum turannidem, catholicam fidem restitutam , Ecclesiasque , Patriarcatui Costantinopolitano tune temporis adhaerentes, Romanae Sedi iterum subjectes . concessa anteactorum sex saeculorum decursu usque ad Caroli II obitum, in suo robore atque usu permanserint; hinc nos, etsi comperlum habeamus, hujusmodi rationibus eumdem Praedecessorem nostrum, praesertim propter abusus, quos irrepsisse constabat, minime acquievisse; nosque ipsi, dum Cardinalatus honore fungebamur, eidem Constitutioni reverenter subscripserimus, omniumque circumstantiarum opportune reminiscamur : attamen cum graves in le exortae fuerint contentiones atque mala non sine animarum pernicie publicaeque tranquillitatis detrimenti, serio propterea considerantes, quantum pastoralis sollicitudinis intersit.causas etiam talium contentationum avertere ac prorsus eliminare; ila ut, abusibus e medio sublatis, jus ex aeque universis reddatur, ex voto Congregationis fine pel medesimo Regno, siccome più pienamente si contiene nelle sue lettere Apostoliche suedite l'anno 1714, e 1715 : ed avendoci fatto esporre non ha guari il nostro carissimo figliuolo in Cristo Carlo VI, eletto ad Imperatore de'Romani, Re di Sicilia al di là del Faro, che i diritti dell' Apostolica Legazione nel medesimo regno competono a lui, legittimo erede, e possessore dello stesso, per privilegio segnatamente di Urbano Papa II, nostro predecessore, i quali diritti certamente già una volta concedutia Ruggiero, Conte Normanno, ed ai suoi successori per l'eliminata tirannia de'Saraceni. la ricuperata fede cattolica, e le Chiese in quel tempo aderenti al Patriarcato Costantinopolitano . di nuovo soggette alla Sede Romana, essendo rimasti nel loro vigore, ed uso, nel decorso de'sei passati secoli sino alla morte di Carlo II; quindi noi, ancorchè siamo certi che lo stesso nostro Predecessore non si è appagato di tali ragioni, specialmente per gli abusi che costava essersi introdotti; e noi stessi, mentre godevamo l' onor del Cardinalato, abbiamo riverentemente sottoscritta la medesima Costituzione, e ci ricordiamo opportunamente di tutte le circostanze: pure essendone insorte gravi contese, e malanni non senza rovina delle anime, e danno della pubblica tranquillità , considerando perció seriamente quanto importi alla pastoral sollecitudine allontanare, ed eliminare affatto anche le cause di tali contese, cosicchè tolti di mezzo gli abusi, si faccia a tutti giustizia,

venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinatium, pro hujus negotii ezamine specialiter deputatae, ac etiam molu proprio , et ex certa scientia, et matura deliberatione, nostris , deque Apostolicae potestatis plenitudine, finemhuic operoso gravissimoque negotio imponentes , nostra ac perpetuo valitura constitutione, vim et effeetum concordiue habente , haec, quae sequentur, decernimus, el sancimus, ac inviolabiliter ad his ad quos spectal et in fulnrum spectabit, observari mandumus.

S. 2. Ordo cognoscendi causas Ecclesiasticas in Sicilia post Majores, quae apud unam Apostolicam Sedem cognosci debent.

detir -

Causae omnes, ad forum Ecelesiasticum quomodolibet pertinentes , iis exceptis , quae vere Majores sunt, quueque juxta canonicas sanctiones apud Apostolicam Sedem tractari, et a Romano Pontifice, vel a judicibus, quos inse specialiter deputaverit . coanosci debent, non alibi, quam in ipso Siciliaeultra Iharum Requo coquoscuntur, et fine debito, quem justilia postulaverit , terminentur, ita videlicet, ut non exemptorum causae in prima instantia coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, nec ab corum curiis avocentur, nisi per viam legitimae appellationis a sententia definitiva, aut ab interlocutoria , vim definitivae habente , vel ab actu , enjus gravaper voto della Congregazione dei nostri venerabili fratelli Cardipali della Santa Romana Chiesa , specialmente deputata per l' esame di questo affare, ed anche per moto proprio, e per certa scienza, e matura deliberazione, e colla pienezza dell'Apostolica potestà, imponendo fine. a questo difficile, e gravissimo affare con questa nostra costituzione da valere in perpetuo, che ha forza, ed effetto di concordato, decretiamo, e sanzioniamo queste cose, che sieguono. ed ordiniamo che si osservino inviolabilmente da quegli, ai quali spetla, e spetterà per l'avvenire.

§. 2.º Modo di conoscere le cause Ecclesiastiche in Sicilia dopo le maggiori, che debbono conoscersi dalla sola Sede Apostolica.

Tutte le cause in qualsiasi maniera appartenenti al foro Ecslesiastico, eccettuate quelle che sono veramente maggiori, e che giusta le canoniche sanzioni debbono trattarsi-presso la Sedo Apostolica, e conoscersi dal Romano Pontefice , o dai giudici . che egli specialmente avrà deputato, non si conoscano in altro luogo che nello stesso Regno di Sicilia al di là del Faro. e si terminino col debito fine che la giustizia richiederà, così al certo, che le cause dei non esenti in prima istanza si conoscano soltanto alla presenza degli Ordinarî dei luoghi, nè si richiamino dalle loro Curio, sa non per via di legittimo appello dalla sentenza definitiva, o dalmen per appellationem a definitica reparari nequeat, vel praejudiciale sit invertendo justum juris et judiciorum ordinem, aut nisi integro biennio, a die motas litis computando, coram insis Ordinariis remanserint indecisae, quemadmodum a Concilio Tridentino in cap. 20 Causae omnes, Sessione 24 de Reformatione, decretum est. Sique secus fiat, quaecumque appellatio, innibitio, aut sententia, co ipse nulla, et irrita sit, juxta ejusdem Concilii praescriptum. Respectu vero exemptorum ab Ordinariis , judex ecclesiasticus . a Rege illius Requi, ut infra dicendum , nominatus et delegatus et pro tempore , ejus arbitrio nominandus, et delegandus, tanquam ordinarius, de eausis civilibus, et eriminalibus illorum, ut postea dicetur, cognoscat, ne aliter hujusmodi personae, et jura sine providentia remaneant. A sententia Ordinarii ad Mstropolitanum appelletur, servata itidem in omnibus forma in antedicti Concilii decretis constituta.

 Qui judex causas appellationum a sententiis Metropolitani cognoscere debet.

Postquam vero Metropolitanus in causa pronunciaverii, rel in secunda instantia, quod senteusias suorum sufraganeorum, rel in prima, guoud causas propriae Dioecesis, possint partes; vel earam allera, proceave ad euu virum, in jure Caionico Dectorem, la interlocutoria, che ha forza di definitiva ; o dall' atto , il cui gravame non possa ripararsi coll'apppello dalla definitiva, o sia pregiudiciale invertendo il giusto ordine del diritto, e dei gindizi, o se, compinto il biennio, da computarsi dal giorno in cui si è mossa la lite, sieno rimasto indecise innanzi agli stessi Ordinari, siccome fu decretato dal Concilio Tridentino nel Capo 20, Causae omnes , Sess. 24 de Reformatione. E se altrimenti accada, qualunque appello, inibizione, o sentenza per questo istesso sia nulla e cassa, giusta il prescritto delle stesso Concilio. Riguardo poi agli esenti dagli Ordinari, il giudice ecclesiastico nominato, e delegato dal Redi quel Regno, come si dirà, e da nominarsi, e delegarsi pro tempore a suo arbitrio, come ordinario, conosca sullo cause civili, e criminali di quegli come poscia si dirà , affinchè non restino altrimenti tali persone e dritti senza provvedimento: Datla sentenza dell'Ordinario si anpelli al Metropolitano, serbata similmente in tutte le cose la forma stabilita ne' decreti del-Panzidetto Concilio.

 3.º Quale Giudice deve conoscere le cause degli appelli dalle sentenze del Metropolitano.

Dopo che il Metropolitano apronunziato in causa, o in seconda istanza, riguardo alle sentenze de' suoi suffraganei, o in prima, riguardo alle cause della propria Diocesi possono lo parti, o inna di essa appullara a quel personaggio, Dottore seu Licentiatum , nobilium universitatum, more diligenti examine praecedente, promotum, et in Ecclesiastica dignitate constitutum, a charissimo Filio nostro Carolo VI in Romanorum Imperatorem electo, et Sicilias Rege, ejusque in Regno Siciliae ultra Pharum successoribus, aut de corumdem mandato, ex concessione Sedis Apostolicae deputatum, et delegatum, et in posterum ab ipso. ejusque in eodem Regno successoribus , aut de corundem mandato deputandum, et delegandum: quem eo ipso delegatum auctoritate Sedis Apostolicas constitulum, et pro tempore constituendum, recognoscimus, et firmamus ut causas Ecclesiasticas antediclarum appellationum in praedicto Regno Siciliae ultra Pharum cognoscere, aliaque inferius exprimenda peragere possit, servatis tamen pruemissis, aliisque inferius explicandis, ita ul quidquid aliter sive scienter, sive ignoranter fieri contingerit, ipso jure nullum, irritumque sit.

co, previo diligente esame, secondo il costume delle illustri Università, promosso, e collocato in Ecclesiastica Dignità dal nostro carissimo Figlio Carlo VI eletto ad Imperatore dei Romani, e Re di Sicilia, e dai suoi successori del Regno di Sicilia al di là del Faro, o per mandato degli stessi, deputato, e delegato per concessione della Sede Apostolica, e per l'avvenire da deputarsi, e delegarsi da lui, e da'suoi successori nel medesimo Regno, o per loro mandato: il qual delegato, per questo istesso stabilito, e da stabilirsi pro tempore con l'autorità della Sede Apostolica, noi riconosciamo . e confermiamo . affinchè possa conoscere le cause Eccleaiastiche degli anzidetti appelli nel predetto Regno di Sicilia al di là del Faro, e trattare le altre cose che appresso si esprimeranno, osservando però le cose premesse, e le altre, che dopo si spiegheranno, cosicchè tutto ciò che avverrà in contrario o scientemente o ignorantemente sia ipso jure nullo,e casso.

o Licenziato in Diritto Canoni-.

 4. Remedia pro iis, qui se a sententia ejusdem primi Judicis appellationum gravati sentient.

Si vero entedictus judex gravamen inferat, vel quomodocumque partes, sive carun altera, gravatats abejusdem sententia seu Decreto sess senserint, tunc ut appellationis atque extremae provocationis remedio, omnibusque tequin atque Canonicarum sanctionum auxiliis Christifidetes  4.º Rimedl per quegli, che si sentiranno gravati dalla sentenza dello stesso primo Giudice degli appelli.

Se poi l'anzidetto Giudice arrechi gravame, o in qualsiasi maniera le parti, o una di esse si sentiranno gravato dalla sentenza, odal decreto dello stesso, allora, affinchè i Cristiani del predetto Regno di Sicilia possano servirsi, e godere del rimo dio dell'appello, e dell'ultima praedicti Siciliae Regni uti, et frui possint , eademque remedia, juris ordine servato, sicul oportet . experiri . idem charissimus in Christo Filius Siciliae Rex , ejusque successores in perpetuum, vel alter de ejusdem, aut de ipsius successorum mundato, sedulo providendum, ut apertum, atque patens in omni temporetribunal, seu curia: in qua tamen vir, etiam in dignitate Ecclesiastica constitutus, atque, ut supra, in utroque jure licentiatus seu doctor deputatus, et delegatus cum tribus aliis assessoribus, in utroque jure versatis, eodem pariter modo , uti supra, deputandis, et nominandis, jus reddat, atque primum diligenter expendat, an appellatiorejici, vel admitti debeat et quibus clausulis causa committenda sit. Quoties vero causa fuerit visa digna ulteriori cognitione, eam primo cognoscat, et judicet idem modo dictus Judex, a quo ulteriori cognitione digna decreta est , adhibito eorumdein assessorum consilio. Quod si post haec res adhuc ulteriori discussione opus habeat, nec lis finita sit, eadem coram altero idoneo Ecclesiastico judice, ut supra, cum assessoribus vel consiliariis nominando, discutiatur, et ita deinceps, ita tumen, ut causa in quacumque instantia coram judice Ecclesiastico semper pertractetur, et in omnibus, juris ordine servato , terminetur.

provocazione, e di tutti gli ajuti delle leggi, e delle sanzioni Canoniche, e sperimentare glistessi rimedî, serbato l'ordine del diritto, com'è d'uopo, lo stesso carissimo Figliuolo in Cristo Re di Sicilia, ed i suoi successori in perpetuo, o un altro per mandato suo, o de' suoi successori, debbono diligentemente provvedere che sia aperto in ogni tempo un tribunale, o una curia, nella quale però un personaggio anche collocato in Dignità Ecclesiastica, e come sopra, licenziato, o dottore nell' uno, e l'altro Diritto , deputato , e delegato con tre altri assessori versati nell'uno, e l'altro diritto ancora, da deputarsi, e nominarsi parimente nello stesso modo come sopra, faccia giustizia, ed in prima esamini diligentemente se l'appello debba rigettarsi, o'ammettersi, e con quali clausole debba commettersi la causa. Quante volte poi la causa sarà sembrata degna di ulteriore cognizione, primieramente la conosca, e la giudichi lostesso giudice mentovato, dal quale si è giudicata degna di ulteriore cognizione, adoperato il consiglio degli stessi assessori. Che se, dopo questo , la cosa lia bisogno di ulteriore discussione, nè è finita la lite, si discuta innanzi ad un altro idoneo giudice Ecclesiastico da nominarsi come sopra, con gli assessori, o consiglieri, e cosl di poi, in modo però che la causa in qualunque istanza sempre si tratti innanzi ad un giudice Ecclesiastico, e si termini, serbato l'ordine del diritto in tutte le cose.

#### §.5. Appellantes in una tantum causa in reliquis appellare non censeantur.

Appellantes in una causa, omnes subjecti remaneant, quoad alias causas, jurisdictioni suorum Ordinariorum, a qua eximi nec a Metropolitano, nec a Delegato possint, nisi in casibus a jure Canonico praescriptis.

## S. 6. De causis Regularium.

In causis in quibus conservatores Regularium decretum vel sententiam tuleriut; qui se ab illis gravatum existimaverit recursum similiter habere poterit ad antedictum Delegatum : qui quidem, si, inspectis utriusque partis juribus, appellationem duxerit admittendam, ipse in talis causae cognitione, prout juris fuerit , procedet : sique partes , vel earum altera, de gravamine ab ejus judicato, sibi illato, conquererentur, id servetur, quod supra de appellationibus a decreto vel sententia judicis delegati statutum est. Ceterum praedicti conservatores inviolate servare debeant praescripta in constitutionibus felicis recordationis Innocentii PP. IV , Alexandri IV , Bonifacii VIII, Gregorii XV, uliorumque nostrorum Praedecessorum, necnon in Concilii Tridentini decretis sub poenis ibidem contentis.

#### §. 5.° Gli appellanti in una causa soltanto non pensino ad appellare nelle rimanenti.

Quei che appellano in una sola cutas restino del tutto soggetti, quanto alle altre cause, alla giurisdizione dei loro Ordinarl, da cui non possono essere escntati nò dal Metropolitano, nò dal delegato, se non nei casi prescritti dal Diritto Canonico.

## S. 6.º Delle cause de' Regolari.

Nelle cause in cui i conservatori de' Regolari avranno emanato decreto, o sentenza; chi crederà di essere stato gravato da loro potrà similmente aver ricorso all'anzidetto Delegato, il quale poi , se riguardati i diritti dell'una e dell'altra parte, stimerà doversi ammettere l'appello, egli stesso procederà nella cognizione di tal causa, a norma della legge; e se le parti, o una di queste si lagnasse di aver ricevuto gravame dal giudicato di lui, si osservi ciò che è stato di sopra stabilito intorno agli appelli dal decreto, o dalla sentenza del giudice delegato. Del resto, gli anzidetti conservatori debbono inviolabilmente osservare le cose prescritte nelle Costituzioni dei Pontefici Innocenzio IV, Alessandro IV , Bonifa-cio VIII, Gregorio XV , e di altri nostri Predecessori di felice ricordanza, non che nei decreti del Concilio Tridentino sotto le pene ivi conlenute.

# §. 7. Appellationes quomodo recipiendae.

Appellationes numquam recipiantur, nisi per publica documenta, realiter exhibenda, prius constiterit, appellationem a sententia definitiva, vel habente vim definitivae, aut a gravamine, quod per definitivam sententiam repararinon possit, vel quod praejudiciale sit in casibus, a jure non prohibitis, per legitimam personam , et intra statuta tempora , fuisse interpositam aut prosecutam; nec praeterquam in casibus, a jure permissis, dum causa coram inferioribus judicibus pendet, ante definitivam, vel vim definitivae habentem, et a gravamine, quod asservatur illatum, superiores cognoscere possint , licet citra praejudicium ordinarii cursus causae , sese id facere declarent. Nec ad hunc effectum liceat eis inhibere, aut etiam simpliciter mandare, ut ipsi copia processus mittatur, etiam expensis appellantis vel recurrentis, nisi in casibus a jure permissis.

#### S. 8. Inhibitiones post Apellationes admissas quomodo concedendae.

Inhibitiones post appellationes sicul praemititur, admissas, non concedantur, nisi cum insértione tenoris sententiae, aut decerti, a qua, cet a quo provocatum fueril; alias inhibitiones, et processus, et inde secuta quaecumque, sint ipso jure nulla, eisque impune liccal non parren. Sed si

# S. 7.º Come si debbono ricevere gli appelli.

Non mai sl ricevano gli appelli, so pria non costerà per mezzo di pubblici documenti da esibirsi in effetto, che l'appello dalla sentenza definitiva, o che ha forza di definitiva, o dal gravame, che non possa ripararsi per sentenza definitiva, o che sia pregiudiziale pei casi non proibiti dalla legge, sia stato interposto, o proseguito per mezzo di legittima persona, e tra il tempo stabilito; nè, traune i casi permessi dal diritto, mentre pende la causa innanzi ai giudici inferiori, prima della sentenza definitiva, o che ha forza di definitiva, possano i superiori procedere nella cognizione del gravame che si asserisce essersi arrecato, aneorchè dichiarino di far ciò senza pregiudizio dell' ordinario corso della causa. Nè a tale effetto sia ad essi lecito d'inibire , o pur semplicemente ordinare che loro si rimetta copia del processo, anche a spese dell'appellante, o del ricorrente, se non nei casi permessi dalla legge.

#### S. 8.º Come si debbano concedere le inibizioni dopo ammessi gli appelli.

Non si concedano le inibizioni dopo ammessi gli appelli, come si premette, se non coll' inserziono del lenore della sentenza, o del decreto, dalla quale, o dal quale si sarà appellato; altrimente le inibizioni, i processi, e le altre cose seguitene siono ipso jure nulle, e sia impuS. 9. De appellatione a Decretis Ordinariorum in visitatione editis.

A decretis Ordinariorum, in visitatione, vel pro correctione morum editis, nullus sit appellationi locus, quoad effectum sispensivum, nisi cum visitator, citata parte, et adhibita causaecognitione, judicaliter processerit, et in aliis cassbus a jure permissis.

§. 10. De appellatione a gravamine per definitivam sententiam non reparando.

Cum a gravamine, quod per defunitvam reparari nequeat, vel quod praejudiciale fi , appellatur nonnisi visis actis, ex quibus apparet de gravamine, appellatio admittatur, aut inhibitio, vel provisio ulla concedatur.

nemente lecito non obbedirvi. Ma se l'appellante asserisce che egli non può avere una copia autentica della sentenza, o del decreto, o sia dell'appello'interposto per colpa del giudice, a quo, o dello scrivano; allora o il Metropolitano, o il predetto giudice Ecclesiastico delegato, rispettivamente, ingiunga a quegli, ai quali appartiene, che pagata la mercede degliatti, si consegni all'appellante una copia in forma probante, tra un breve termine; e intanto nulla di nuovo si attenti contro l'appellante innanzi al giudice, a quo.

§.9.º Dell'appello dai Decreti degli Ordinari emanati in visita.

Dai decreti degli Ordinari pubblicati in visita, o per la correzione dei costumi, non vi sia luogo ad appello quanto all' effetto sospensivo, se non quando il visitatore, citata la parte, e dopo la cognizione della causa, avrà proceduto giudizial mente, e nedi altricasi permessi dalla leggo.

S. 10. Dell'appello dal gravame, che non può ripararsi con sentenza definitiva.

Quando si appella dal gravame che non può ripararsi con sentenza definitiva, o che sia pregiudiziale, non si ammetta l'appello, o non si conceda inibizione o provvedimento alcuno so non veduti gli atti, dai quali costa il gravamo.

#### 11. De inhibitionibus expedientis.

In causa indebitae carcerationis, quatenus sit secuta cum mandato judicis verbali, possit judex appellationis expedire inhibitiones, vigore appellationis constito, sive per depositionem duorum testium de mandato, sive per documentum notarii, vel custodis carcerum , de carceratione. In causis vero comminatae injustae carcerationis , vel torturae , vel excommunicationis, non expediantur inhibitiones generales, et indefinitae, sed tantum compulsoriales pro transmissione copiae actorum , ad effectum cognoscendi, an sit deferendum, nec ne, appellationi, adjuncta in dictis literis compulsorialibus inhibitione, ut interim judex, a quo, ad ulteriora non procedat et quatenus visis actis resultat evidens gravamen, tune admittatur appellatio cum inhibitione, et causa cognoscatur coram judice, ad quem. Si vero de hujusmodi gravamine non constet , remittatur causa ad judicem a quo, cognoscenda in prima instantia.

#### 12. De actibus originalibus primae instantiae a notario mittendis.

Acta originalia primae instantiae notarius sive actuarius mittere ad judicem appellationis minime cogatur, nisi-natura ipia causae id flagjiet, aut proboblis aliqua falsitatis suspicio incidat, quae judicialiter apposita ab interesse habentibus fuerii: et lune post terminationem causae sta-

#### S. 11.º Delle inibizioni da spedirsi.

In causa d'indebita carcerazione, quante volte sia seguita col mandato verbale del giudice, possa il giudice di appello spedire le inibizioni, costando il . vigore dell'appello, o dalla deposizione di due testimoni de mandato, o dal documento del notaio, o del custode delle prigioni sulla carcerazione. Nelle cause poi di carcerazione, o di tortura, o di scomunica ingiustamente minacciata, non si spediscano le inibizioni generali, o indefinite, ma soltanto coattive per la trasmissione della copia degli atti, per conoscere se debba deferirsi o pur nò all'appello, aggiunta l'inibizione nelle dette lettere coattive, che intanto il giudice a quo, non proceda oltre : e quante volte , veduti gli atti , risulti un evidente gravame, allora si ammetta l'appello coll' inibizione, e si conosca la causa innanzi al giudice ad quem. Se poi non costi siffatto gravame, si rimetta la causa al giudice a quo, da conoscersi in prima istanza.

## S. 12.º Degli atti originali di prima istanza, da spedirsi dal notato.

Non si obblighi il notaio, o sia archivista actuarius a spedire al giudice di appello gli atti originali di prima istanza, se non lo richieda la stessa natura della causa, o s' incontri qualche probabile sospetto di falsità, che sia stato giudizial mente apposto da quei, che vi hanno il-

tim remittant ad Ordinarium, et in ejus curiae tabolario asserventur.

S. 13. De carcerato appellante.

Causa appellationis pendente. appellans, in eodem, ubi reperitur carcere , permaneat , quoad judex, ad quem causae cognitio devolvenda decreto est, visis actis, causaque cognita, aliter decreverit: et tune quidem si a decreto secundi judicis , vim definitivae habente, appellatum fuerit, nihil ipse interim mandare, aut pro decreti sui executione attentare poterit, donec per judicem superiorem aliter fuerit ordinatum ; exceptis tamen casibus, in quibus aliter a jure statutum sit : et in quibus appellatio contra decretum excarcerationis , effectum tantum devolutivum, favore liber-

S. 14. De Censura Ecclesiastica in appellantem prolata.

tatis , producit.

Censura Ecclesiastica, in appellantem prolata, revocari aut nulla declarari per judicem appellationis, etsi is sit delegatus, non possit, nisi prius auditis partibus, et causa cognita; et tunc, si cam esse justam constiterit, ad judicem, qui excommunicationem protulit, remittatur appellans, et ab ipso juxta sacros Canones beneficium absolutionis, si humiliter petierit, debitamque emendationem praestiterit , obtiteresse: ed allora dopo il termine della causa, subito si rimetta no all'Ordinario, e si conservino nell' archivio della sua curia.

S. 13.º Del carcerato appellante.

Pendendo la causa di appello, l'appellante resti nel medesimo carcere in cui si ritrova fino a che il giudice a cui deve devolversi la cognizione della causa, veduti gli atti, e conosciuta la causa, avrà decretato altrimenti, ed allora certamente se si sarà appellato dal decreto del secondo giudice, che ha forza di sentenza definitiva, nulla intanto potrà egli ordinare, o attentare per l'esecuzione del suo decreto, finchè altrimenti sarà stato ordinato da un giudice superiore, eccettuati però i casi, in cui si è stabilito diversamente dal diritto, ed in cui l'appello contro il decreto di scarcerazione produce soltanto un effetto devolutivo in favore della libortà.

S. 14.º Della censura Ecclesiastica emanata contro l'appellante.

La censura Ecclesiastica emanata contro l'appellante, non possa rivocarsi, o dichiararsi nulla dal giudice di appello, ancorchè sia delegato, se non prima udite le parti, e conosciuta la causa : ed allora , se costerà esser giusta, si rimetta l'appellante al giudice, che avrà emanata la scomunica, e da lui ottenga il beneficio dell' assoluzione, giusta i sacri Canoni, se l' avrà umilmente richiesto, e se neat. Si vero injustam esse appareat, iudza appellationis absolutionem concedat. Et si dubitetur an justa fuerii, vel injusta, deumwis honestius sit, ut ad excommunicatoriam intra brevem aliguem competentem terminum, cidem pracipjendum, absolvendus remitatur, judza mikliomaius appellationis, hoc casu, per se poteri teum absolvers.

#### S. 15. De absoluțione ad cautelam.

Absolutio ad cautelam, nonnisi servatis de jure servandis, cum dubitatur de nullitate excommunicationis vel ab homine prolatae. vel a jure inflictae, si dubium faeti , vel probabile dubium juris occurrat, concedenda erit, tamquam ad breve tempus, cum reincidentia , necnon praestita per excommunicatum cautione de stando jure, et parendo mandatis Ecclesiae. Quod si, iuxta formam a jure praescriptam, apparebit, aliquem ob manifestam offensam excommunicatum fuisse, debitam etiam satisfactionem praestare necnon ob contumaciam manifestam, expensis quoque satisfacere, et cavere, de judicio sisti coram excommunicatore, tenebitur , priusquam antedictam absolutionem obtineat. Praeterea, hujusmodi absolutiones cum reincidentia, a judice appellationis, etiamsi sit antedictus judex, committantur ipsis Ordinariis excommunicantibus, cum clausula, ut intra tres dies absolvant, censuratos; dummodo tamen excommunicati in codem luco sint . avrà prestata la debita ammende. So poi apparisca che è ingiusta, il giudice di appello concoca l'assoluzione. E se si dubiti, se sia stata giusta o ingiusta, benchè sia una cosa più onesta chie per essere assoluto si rimetta alla scomunicatoria tra qualcho breve termine competente da prefigersi allo stesso, pure il giudice di appello in questo caso potrà assolverio

#### S. 15.º Dell' assoluzione a cautela.

Ouando si dubita della nullità della scomunica, o pronunciata dall' uomo, o emanata dal diritto, se occorra un dubbio di fatto, o un probabile dubbio di diritto, l'assoluzione a cautela non dovrà concedersi, come a breve tempo, cum reincidentía. se non osservando le cose che per legge debbono osservarsi, e data cauzione dallo scomunicato di stare al diritto, e di obbedire ai comandi della Chiesa. Che se, giusta la forma prescritta dalla legge, apparirà che alcuno sia stato scomunicato per una manifesta offesa, sarà obbligato a prestare la debita soddisfazione, non che soddisfare anche alle spese per la contumacia manifesta, e promettere di comparire in giudizio alla presenza dello scomunicato pria di ottenere l'anzidetta assoluzione. Inoltre, tali assoluzioni cum reincidentia dal giudice di appello, ancorchè sia il giudice mentovato, si commettano agli stessiOrdinartscomunicanticolla clausola che assolvano i cenubi dequnt Ordinarii, Quod si in eodem loco non sint, vel si Ordinarii praesentes , et requisiti , absolvere recusaverint vel nealexerint , absolvantur a confessario juxta formam ejusdem commissionis, a judice appellationis, ut praesertur, expedientiae. Ceterum , commissiones praedictae de absolvendo, non ipsis Ordinariis immediatae, et personaliter, sed corumdem cancellariis pracsentari debent, ut reverentia Episconis debita, sarta tecta servetur, et a presentatione, cancellario facta praedicti tres dies numerari debeant. Cedulones autem, in casu absolutionis obtinendae ad certum tempus cum reincidentia, quatenus affixi fuerint, non amoveantur; sed dumtaxat tegantur , tectique remaneant durante termino in absolutione praefiro : salva tamen praxi , ibidem servata de corundem in nonullis casibus amotione.

surati fra tre giorni; purchè però gli scomunicati sieno nello stesso luogo, ove dimorano gli Ordinari. Che se non sono nello stesso luogo, o se gli Ordinari presenti, e richiesti ricuseranno, o trascureranno di assolvere, si assolvano dal Confessore giusta la forma della stessa commissione da spedirsi , come antecedentemente si dice, dal giudice di appello. Del resto . le predette commissioni di assolvere debbono presentarsi non auli stessi Ordinari immediataniente, e personalmente, ma ai loro Cancellieri ; affinchè la ri- . verenza dovuta ai Vescovi, si serbi intatta, ed illesa, e gli anzidetti tre giorni debbano contarsi dalla presentazione fatta al Cancelliere. I Cedoloni poi, in caso di assoluzione da ottenersi a tempo determinato cum reincidentia , finchè saranno affissi non si rimuovono, ma solo si covrano, e restino coverti durante il termine prefisso nell'assoluzione; salva però la pratica ivi osservata della loro rimozione in alcuni casi.

 16. De appellatione a sententia definitiva in verum contumacem prolata.

A sententia definitiva, contra verum contumacem prolata, appellatio non recipiatur, nec inhibitio, aut alia quaevis provisio, durants contumacia, concedatur. §. 16.º Dell'appello dalla sentenza definitiva pronunzia a contro il vero contumace.

Dalla sentenza definitiva pronunziata contro il vero contumace non si riceva appello, nò si conceda inibizione, o qualunque altro provvedimento, durante la contumacia.

#### S. 17. De appellatione in causis criminalibus, et sententiis Ordinariorum.

Ubi in causis criminalibus Ordinarii locorum processerint ex officio, si ab corumdem sententiis appellatio vel ad Metropolitanum, vel ad praedictum judicem interposita fuerit, tunc procuratores Fiscales Curiae Metropolitanae, vel tribunalis praefuti Delegati, actoris vices gerant, et instantias, aliosque actus, desuper necessarios, peragant, et prosequantur, ut praedictorum Ordinariorum sententiae confirmationem, et executionem, si ita fuerit justitiae consonum, obtineant. Quod si . dictis Procuratoribus Fiscalibus non citatis vel auditis, contrarias sententias in gradu appellationis proferri contigirit, istae prorsus nullae sint ac irritae cum omnibus actis gestis; quinimmo praecedentes Ordinariorum sententiae executioni mandentur , perinde ac si appellatio ab ipsis interposita nullatenus fuisset.

#### S. 18. De panperibus litigantibus.

Pauperibus litigantibus condonentur sportulae, et emolamenta quaccumque, etiam cancellario, altoquim debita. Aliae titdem quaccumque expeditiones gratis dentur, ac etiam copiae pubblicorum instrumentorum sive testamentorum nenon regesta, et copiae accorum, trasmittindorum ci causis tam civilbus, quaen criminalbus. Que vero ad probationem paupertaits, ea sumbutionem paupertaits, ea sum-

#### S. 17.º Dell' appello nelle cause eriminali, e sentenza degli Ordinari.

Tosto che gli Ordinari dei luoghi avranno proceduto di officio nelle cause criminali, se dalle loro sentenze è stato interposto l'appello o al Metropolitano , o all'anzidetto gindice , allora i procuratori Fiscali della Curia Metropolitana, o del tribunale del sudetto Delegato, facciano le veci di attore, e facciano, e prosjegnano le istanze, e gli altri atti di sopra necessari . affinchè ottengano la conferma, e l' esecuzione della sentenza dei predetti Ordinari, se così sarà conforme alla giustizia. Che, se non citati o uditi i detti Procuratori Fiscali, avverrà che si pronunzino in grado di appello sentenze contrarie, queste sieno affatto nulle, e casse con tutti gli atti fatti ; che anzi le precedenti sentenze degli Ordinari si eseguano come se l'appello da loro interposto non fosse mai esistito.

# S. 18.º De litiganti poveri.

Ai poveri litiganti si condonio le sportulo, e gli emotumenti per sportulo, e gli emotumenti per seminente si diano gratire le altre spedizioni, ed anche le copie dei pibblici i strumenti o testamenti, non che i repertori, e le copie degli atti da trasmettersi al giudice di appello e questo nelle canse tanie civili, che criminati. Quanto posi alla, che criminati. Quanto posi alla mariamente per mezzo di testi-

marie fiat per testes, gratis similiter examinandos: et quoad ipsam paupertatem, stetur arbitrio judicis.

#### S. 19. De causis criminalibus Regularium.

In criminalibus causis Reqularium, quando deliquerit intra claustra. Tridentini Concilii et peculiarium illius ordinis, quem quisque delinquens professus fuerit . constitutionum dispositio exacte servetur. Quod si delinquant extra claustra, vel extra Monasterium degant, ab Episcopis, juxta ejusdem Concilii Tridentini, et Apostolicarum Constitutionum praescriptum, judicentur, et puniantur. Qui vero ab Episcopi judicio gravamen sibi illatum putaverint, recursum habere poterunt ad antedictum Judicem, qui, ubi appellatio admittenda de jure fuerit, causas revisionem assumet. Quod si quis ab hujus etiam judicis sententia vel decreto se gravatum existimaverit, ea serventur, quae pro appellantibus a decreto judicis delegati, supra expositi sunt. Si vero Praelati exempti, alios Superiores in Regno Siciliae ultra Pharum non habentes , deliquerint , antedictus judex Ecclesiasticus , tanguam ordinarius , respectu exemptorum, contra cos, si juris fuerit , procedat , scrvata semper regula circa modum praescripta.

moni, da esaminarsi anche gratis, ed in quanto alla stessa povertà si stia all'arbitrio del giudico.

#### S. 19.º Delle cause criminali de' Regolari.

Nelle cause criminali dei Regolari , quando avrà commesso il delitto nel chiostro, si osservi esattamente la disposizione del Concilio Tridentino, e delle particolari costituzioni di quell'ordine che ciascun delinquente avrà professato. Che se commettano delitti fuori il Chiostro . o dimorino fuori il Monastero, sieno giudicati, e puniti dai Vescovi giusta il prescritto dello stesso Concilio Tridentino , e delle Apostoliche Costituzioni. Quegli poi che crederanno di aver ricevuto gravame dal giudizio del Vescovo, potranno aver ricorso all' anzidetto Giudice, il quale, tosto che dovrà ammettersi l'appello de jure, assumerà la causa della revisione. Che se alcuno si crederà gravato anche dalla sentenza o dal decreto di questo gindice, si osservino quelle cose che sono, state di sopra esposte per quei che appellano dal decreto del giudice delega-. to. Se poi avranno commesso delitto i Prelati esenti, che non hanno altri superiori nel Regno di Sicilia al di là del Faro, l'anzidetto giudice Ecclesiastico, come ordinario riguardo agli escnti, proceda contro di loro secondo la legge, serbando sempre la regola prescritta circa il modo.

# §. 20. Be Judicis Ecclesiastici

No autem de facultatibus entedicti Judinis Eclestratici dispustatio unquam orrir queat; constanter detarruma; quod ille, uti supra, a Rege Stelitae ultra Pharma auctoriate Sedia Apustolices nominatus; et delegatus; quazeumque Personai adversus sententia; rei judicatos, ac contractus quazeumque prouti 'prin' fuerit, in integrum restituendi planam et ibleram licentiom et potestatum exercere possit; et debat.

# §. 21. De juramentis. Juramenta quaecumque ad ef-

fectum agendi dumtaxat ex causa , quibuscumque relaxandi.

#### S. 22. De absolutione a censuris.

Quoceunque, a quiburii censuris, et porini Ecclesiosicie; simpliciter vet ad cautelam, si, et postquam congrue, prout debuerini, tam partibus, quam judicibus, satisfecerini; frimis tamen, nanentibus, seroatisque, especeivae, vis, quae rica modum, et ordinen impertiendae absolutionis superius praeseripta sunt, absolvendi.

#### \$.23. De absolutione ab excommunicationibus ob varia crimina illatis.

Quoscumque itidem; qui homicidium, necuon perjurii reatum quomodocumque commise-Vol. I.

#### S. 20.º Delle facoltà del Giudice Ecclesiastico.

Affliachè poi non possa mai nascero disputa sulle facoltà dell' anniche Guide Ecclesiasi; co, costantemente dictiariamo che egit; come di sopra si è deticate de la companiona della cortà della Soda Apostolità atticate della Soda della Soda Apostolità di cella Carta della Soda della Carta della Carta della Carta della contra della contra

## S. 21.º Dei giuramenti.

Di rilasciare a chicchessia qualunque giuramento per agire soltanto ex causa.

# §. 22.° Dell'assoluzione dalle censure.

Di assolvere chicchessia da qualunque cessura, e pena Ecclesiasica, semplicemente, o a cautela , se dope avrano convenientemente sodisiatto giunta il ioro dovere tanto alle giunti quanto ai giudici; rimanendo però ferme, ed osservate quello coso, che sono state di sopra prescritte circa il modo, e l'oridice di dare la rispettiva assolutione.

#### 25.° Dell' assoluzione dalle scomuniche emanate per vari delitti.

Di assolvere anche nell'uno è l'altro foro tutti quegli che à vranno commesso in qualunque S. 24. De censuris per Apostolicas constitutiones inflictis-

Declaramus tamen, nec prasdictum judicem Ecclesiasticum, nec quamcumque aliam Ecclesiasticam personam cuiscumque gradus, dignitatis, et praeeminentiae sit, et quamvis de latere Legatus existat, potuisse aut posse aliquem absolvere a censuris Ecclesiasticis per Apastolicas constitutiones inflictis, quarum ab-solutio soli Romano Pontifici reservatur. Et liest hoc ipsum procedat etiam quoad illud genus absolutionis, quod cum reincidentia, et ad effectum agendi tantum, au ad cautelam, dicitur, et quoad cognitionem, an declaratoria censurarum praedictarum valida fuerit, aut nulla, justa . vel injusta . cum haec quoque omnia Romano Pontifici pro tempore existenti , et Congregationi Sanciae Romanae Ecclesiae Cardinalium Immunitati Ecclesiasticae, et controversits jurisdictionalibus praepositae, ad id a Sede Apostolica specialiter de-

mode un omicidio, non che un reato di spergiuro, che saranno stati presenti alle guerre, che avranno commesso un adulterio, un incesto, una fornicazione, e qualunque altro delitto di carne, non che gli usurari, fatta però la restituzione delle usure, dalle scomuniche, e da altre sentenze, censure e pene Ecclesiastiche , e temporali , nelle quali saranno incorsi comunque , ingiunta a ciascuno , secondo la colpa, una pena salutare, ed altre, che de jure dovranno ingiungersi.

S. 24.º Delle censure inflitte da Apostoliche costituzioni.

Dichiariamo pure che nè l'anzidetto Giudice Ecclesiastico, pè qualunque altra persona Ecclesiastica di qualunque grado, dignità, e preeminenza, ed ancorchè sia Legato a latere abbia potuto, o possa assolvere alcuno dalle censure Ecclesiastiche inflitte dalle Apostoliche costituzioni, l'assoluzione delle quali è riservata al solo Romano Pontefice. E comecchè proceda questo istesso anche in quanto a quel genere di assoluzione. che si dice cum reincidentia , e ad effetto di agire soltanto, o a cautela, ed in quanto alla cognizione se la declaratoria delle anzidette censure sia stata valida, o nulla, giusta o ingiusta. competendo tutte queste cose al Pontefice esistente pro tempore, ed alla Congregazione de Cardinali della Santa Romana Chiesa destinata per l'Immunità Ecclesiastica , e per le controversie giurisdizionali , a ciò special-

putatas , privative quoad omnes alios, etiam de latere Legatos competat: attentis nihilhominus specialibus circumstantiis, animum nostrum moventibus, declaramus, quod praefatus judex Ecclesiasticus, tamquam a charissimo in Christo Filio nostro Carolo VI, Siciliae ultra Pharum Rege , ejusque in posterum successoribus, ut supra, deputatus, et delegatus, servatis de jure servandis, et citra quemcumque abusum, concedere possit recurrentibus a gravamine, quod in declaratoria censurarum Sedi Apostolicae reservatarum sibi illatum essa demonstracerint, absolutiones cum reincidentia, ad effectum agendi tantum, et etiam ad cautelam: necnon cognitionem assumere, an praedictae censuratoriae censurarum sedi Apostolicae reservatarum promulgatae ab Episcopis, aut Archiepiscopis Regni Siciliae ultra Pharum fuerint validae, aut nullae, justae vel injustae : ita tamen , ut , si solius nullitatis vitio laborare cognoverit, Episcopo vel Archiepiscopo, qui ad earum declarationem respective processerint , mandet, ut ex integro procedant, reservata post novam declaratoriam absolutione plenaria Sedi Apostolicae. Et quatenus nullitatis, et injustitiae vitio laborare cognoverit, declaret, recurrentes non incurrisse: et si declaratoriam justam esse deprehenderit, recurrentes pro absolutione ad eamdem Sedem Apostolicam remittat. Quod si praefatus judex delegatus ipse fuerit, qui ud declaratorias processerit. et. consuratus so gravatum fuisse praetenderit, aut ex capite nulli-

mente deputata dalla Sede Apostolica, esclusivamente quanto a tutti gli altri, anche ai Legati a latere : nondimeno attese le particolari circostanze, che muovono l'animo nostro, dichiariamo che l'anzidetto Giudice Ecclesiastico, come deputato, e delegato dal carissimo Figliuol nostro in Cristo Carlo VI Re della Sicilia al di là del Faro, e per l'avvenire dai suoi successori , servatis de jure servandis , e senza alcun abuso, possa concedere a quei che ricorrono per un gravame, che dimostreranno di aver ricevuto nella declaratoria delle censure riservate alla Sede Apostolica, le assoluzioni cum reincidentia, ad effetto di agire soltanto, ed anche a cautela : non che assumer la cognizione, se le suddette declaratorie della censure riservate alla Sede Apostolica , promulgate dai Vescovi, o dagli Arcivescovi del Regno di Sicilia al di là del l'aro sieno state valide, o nulle, giuste, o ingiuste. in guisa però che se conosceranno esservi vizio di sola nullità, ordini al Vescovo, o all'Arcivescovo, che avranno proceduto rispettivamente alla dichiarazione di quelle, a procedere di nuovo, riservata alla Sade Apostolica la plenaria assoluzione dopo la nuova declaratoria. E quando conoscerà esservi vizio di nullità, o d'ingiustizia e nullità, o di sola ingiustizia, dichiari che i ricorrenti non vi sieno incorsi : e se comprenderà che la declaratoria è giusta. rimetta i ricorrenti per l'assoluzione alla medesima Sede Apostolica. Che se l'anzidetto giu148 tatis, aut nullitatis et injustitiae, aut solius tantum injustitiae; tune ea observentur , quae supra statuta fuerunt in casu, quo quis a sententia, aut ab alio quocumque decreto ejusdem judicis se gravatum senserit: nocusque judex Ecclesiasticus ea omnia servare teneatur in casu recursus ad ipsum facti a nulla, vel injusta declaratoria censurarum, Sedi Apostolicae reservatarum, quae ab Episcopis vel Archiepiscopis, respective, fuerint promulgatae.

dice delegate sarà quello stesso che avrà proceduto alle declaratorie, ed il censurato opporrà di essere stato gravato o per lo capo di nullità, o di nullità e d'ingiustizia, o d'ingiustizia soltanto; allora si osservino quelle cose, che furono di sepra stabilite nel caso che alcuno si sentirà gravato dalla sentenza . o dà qualunque altro decreto dello stesso giudice; ed il nuovo giudice Ecclesiastico sia tenuto ad osservare tutte quelle cose che lo stesso giudice delegato secondo quel che ora si è detto è obbligato ad osservare in caso di ricorso a lui fatto dalla declaratoria nulla, o ingiusta delle censure riservate alla Sede Apostolica, che saranno stato da' Vescovi , o dagli Arcivescovi rispettivamente promulgate.

## S. 25. De literis Monitorialibus.

Praeterea , quascumque monitoriales, poenalesque literas in forma significavit consueta, contra occultos, et ignotos malefactores, satisfacere: conscios vero revelare differentes, servata tamen forma Concilii Tridentini , necnon Constitutionis Pii Papae V Praedecessoris nostri, super hace editae , concedendi.

S. 26. De commutatione votoram, deque Matrimonialibus dispensationibus in tertio, et quarto gradu pro pamperibus tantum, et gratiis ex speciali facultate concedendis.

Nec non vota quaecumque ultramarino tamen, visitationis liminum Beatorum Petri et Pauli

## S. 25. Delle lettere monitoriali.

.45 20 Di concedere inoltre che qualungue lettera monitoriale, e penale nella consueta forma siquificavit sodisfi contro gli occulti , ed ignoti malfattori , riveli poi i differenti complici, serbata però la forma del Concilio di Trento, non che della Costituzione di Pio Papa V nostro Predecessore su di ciò emanata...

S. 26.º Della commutazione dei voti ; delle dispense matrimoniali in terzo, e quarto grado pei poveri soltanto, e delle grazie da concedersi per speciale facoltà.

Non che di commutare in altre opere di pietà qualunque voto, ad un oltremarino però, ec-

Apostolorum de Urbe, et Sancti Jacobi in Compostella , et castitatis ac religionis votis exceptis, in alia pietatis opera commutan-. di. Tum etiam nationis Siculae commoditati et utilitati prospicere volentes , eidem judici , uti supra, nominato, et delegato a Siciliae Rege ultra Pharum, facultatem specialem elargimur dispensationes matrimoniales concedendi in tertio, et quarto gradu; gratis tamen, nulloque recepto, vel minimo emolumento ; et favore corum tantum , qui vere pauperes sunt, et miserabiles, et labore manuum suarum vivunt.

§. 27. De absolutiono a censuris ad effectum praemissorum consequendum.

El ut concessiones, gratica, el litera per anteileum judicem sie, ut supra; concedendae, sub-latio obtaculis; sum sortiantra effectum, quascumque personas, ad effectum duntazat ennium et singulorum praemissorum consequendum, ab omnibus; et qui bucumque excommunicationi-but, supreparionibus; et interdiettis, aliisque Ecclesiastica censuria, quibus modali fueria, abotoleudi, et absolutad i, et absolutad i, et absolutad i, et absolutad i, et absolutad ciandi.

§. 28. De causis, in quibus agitur de executione literarum Apostolicarum.

Pro majori tamen cautela, ea quae infra sequuntur, declaramus, et decernimus; videticet, non posse, nec debere praedictum, judicem sese ingerere in causis,

cettuati I voti di andare ad timina de Beati Apostoli Pietro , e-Paolo, di visitare S. Giacomo in Galizia, e di castità, e religione. Inoltre, volendo provvedere al comodo, ed al vantaggio della nazione Siciliana, diamo speeial facoltà allo stesso giudice nominato, e delegato dal Re della Sicilia al di la del Faro di concedere le dispense matrimoniali nel terzo, e quarto grado; gratis però, e senza riceversi alcuno anche menomo emolumento, ed in favore di quei soltanto, che veramente sono poveri, e miserabili, e vivono colla fatica dello proprie mani.

 27.º Dell' assoluzione dalle censure per ottenere l'effetto delle cose premesso.

Ed affinelhè le concessioni, lo grazio, e le lettero da concedersi per l'avridetto giudice, totti gli ostaçoli, abbiano il loro effetto, possa esercitare la petstà di assolvero qualunquo persona, o di pronunziarla assoluta da lutto gnante le scotlata di tutto gnante le scotlata di lutto quante le scotlata di lutto quante le scotlata di lutto quante la superio della consure, dallo quali sarà legata, per ottenere l'effetto di tutto lo coso premesse.

S. 28.º Delle cause, nelle quali si tratta della esecuzione delle lettere Apostoliche.

Per maggior cantela però dichiariamo e decretiamo quanto siegne; etoè che il suddetto giudice non possa; e non debba ingerirsi nelle causo nelle quain quibus apitur de executione literarum Apoticirarum, etian insuper collatione quoruncumpus bomețicirum usecution quoruncumpus bomețicirum usecutione un certi unut dati executoru, quorum a decreto, șue dati executione, și furti, quomodo reclamatium, et dei illato grazamino, et acutione, și furti, quomodo reclamatium, et dei illato grazamino, et executione, et un cutiem judez în hitese causti în omnobus, et per omnia, ut un pra de aliis dictum, et declaratum et precede tum est procedul productione de consecutiva de consecutiv

#### §. 29. De subdelegatis a Judice Ecclesiastico deputandis.

Deputare titam non poterti whodelegaten, in discensibu praedicti Repni commorante, multoque minue si concedere scamptionem a jurisdictione suorum ordinariorum, praettrepam vanum; qui tamen Ecclesiaticu sii, in quacumque Epiceoprum rezidentia, et in praecipui alii, Regni Civitatibu, ut sunt Drapanum, Termae, Mylae, et Mazura, sun August; sulgo Trapati, Termini, Molatzo, et Augusta, nuncupatu.

### S. 30. De literis patentibus exemptionis.

Praeterra, nemini concedi potervant licera potentes exemptionis a juriadictione sui Ordinarii ez titulo inserviendi curiae vel ribonati ipsius judicis delegati; exceptis tantum ministris, et officialibim necessariis: qui tamen in toto Regno non sind ultra quinquaginta, praeter sos, qui praecipuis primae, seemdae, et tertica instantiae eccleii si tratta della escenzione delle lettere aposticihen anche suila collazione di qualanque benedito regolare o secolare, per l'escenzion delle quali sone stabiliti determinia rescutori; dal decreto, o dalla data escenzione dei quali, se si sarà in qualunque modo reclamato del gravame, o eccesso arrecato, allora lo stesso giudice proceda in queste cause in tutto e per tutto, come di sopra si è detto, a cichiarato della altre.

#### S. 29.º Dei suddelegati da deputarsi dal giudice Ecclesiastico.

Ancora non polrà deputare addelegati ho dimorano nella diocasi del suddetto Regno, o molto meno conceder loro l'esenzione dalla giurisdizione dei roport Ordinari, fuorchè uno, il quale però sia Ecclesiastico, in qualunque residenza di Vescovi, e nelle altre principali città del Regno, come sono Trapani, Termini, Melazzo, ed Augusta.

#### S. 30.º Delle lettere putenti di esenzione.

Inoltre, a niuno potranno concedera i lettere patenti di esenzione dalla giurisdizione del suo Ordinario a titolo di servire alla curia o al tribunale dello stesso giudice delegato; eccettuati solo i ministri, e gli officiali necessari, i quali però in tutto il Regno non sieno più di cinquanta, tranne quelli, che servono alle principali curio ecclesiastisiasticis curiis Panormi inser-

S. 31. De disciplina, et observantia Regularium.

Nullatenus quoque idem judez ecclesiasticus nec in prima instantia, nec in gradu appellationis, aut recursus, aut per modum provisionis, sese incerat in quomodolibet concernentibus disciplinam , et observantiam regularem personarum utriusque sexus : distributionem officiorum; collocationem regularium in uno aut altero Monasterio, aut conventu: ordinationes circa chorum, et allocutorium monialium, earumque clausuram : designationes cellarum, aliaque similia; sed in his omnibus proeedatur ab iis, ad quos pertinet, juzta sacros Canones, statuta singulorum ordinum, et Apostolicas Constitutiones.

 32. De praesidibus capitulorum, et Superioribus, atque Officialibus in Monasteriis.

Caveat similiter, ne deputet Praesides capitulorum , Superiores vel Abbatissas, Vicarias, vel qualescumque Officiales in Monasteriis vel domibus regolarium utriusque sexus ex quocumque titulo vel colore, sive inconvenientium , sive dissidiorum , sive discrepantiae suffragiorum, etiam per viam actuum provisionalium; sed omnino libere remaneant , juxta sacrorum . Canonum praescriptum, et ipsorum ordinum regularium statuta, electiones, et deputationes omnium Praslatorum , et officiorum.

che di Palermo di prima, seconda, e terza islanza.

S. 31.º Della disciplina, ed osservanza de Regolari.

Dippiù, in niun modo lo stesso giudico ecclesiastico, nè in prima istanza, nè in grado di appello, o di ricorso, o per modo di provvedimento s' ingerisca in cose che riguardano comunque la disciplina, e l'osservanza delle persone regolari dell'uno , e l'altro sesso , la distribuzione degli offici, la collocazione dei regolari in uno, o in un altro Monastero , o convento; le disposizioni circa il coro , ed il parlatorio delle monacho, e la loro clausura ; le destinazioni delle celle, e simili , ma in tutte queste cose si proceda da quelli, ai quali appartiene, giusta i sacri canoni, gli statuti di ciascun Ordine, le Apostoliche Costituzioni.

§. 32.º Dei Superiori de Capitoli, e dei Superiori ed Officiali nei Monasteri.

Badi similmente a non deputare i capi dei capitoli . i Superiori o le Abbadesse, i Vicarii, o le Vicarie , o qualunque Officiale nei monasteri o case regolari dell'uno e l'altro sesso sotto qualunque titolo o colore . sia d'inconvenienti, sia di discordie, sia di differenza di suffragi, anche per via di atti provvisionali ; ma restino affatto libere giusta il prescritto de sacri Canoni, e gli statuti degli stessi ordini regolari le elezioni, e le deputazioni di tutti i Prelati, ed ufficii.

ribus, et rectoribus studioof Della descipate

Itidem nequeat, etiam per modum provisionis, deputare magistros, fectores, rectores studiorum, neque in possessione munerum, vel officiorum confirmare eds qui, finito tempore; a constitutionibus suorum ordinum praescripto, debent illa dimittere, vel qui remoti a legitimis superioribus fuerint. In causis autem inter regulares, vere contentiosis, et in quibus esse potest de Jure locus appellationi , expleto cursu judicii in unoquoque ordine regulari, a suis Constitutionibus praefinito, si succumbentes prosequi intendant ; tunc causae ad praedictum judicem Ecclesiasticum devolvantur; qui procedere teneatur , servatis in omnibus, et per omnia iis quae supra quoad alias causas statuta sunt, ita tamen , ul in causis nullitatis professionis tam ante, quam post elapsum quinquennii, nulto modo se interponat, sed illae ad normam omnino sacrorum Canonum, et Sacri Concilii Tridentini , Sessione XXV de Regularibus cap. XXIX cognoscantur , et terminentur.

100 000 0 01 10 000 17 1 to d life to b o co the S. 34. Deusu jurisdictionis Episcopis a Concilio Tridentino concessae.

Ad have Delegatus non impediat usum jurisdictionis, a Sacro Concilio Tridentino Episcopis , uti Sedis Apostolicae Delegatis, in exemptos sacculares Cic-

S. 33. De Magistris, praelecto. S. 33. Dei Maestri, lettori, e rettori di studi.

> S. 31. De diegib na . .. uber Parimente non possa; anche per modo di provvedimento, deputare maestri , lettori , rettori di studi, nè confermare nel possesso di cariche, o di offici quegli i quali; finito il tempo prescritto dalle costituzioni dei loro ordini , debbono dimettera le , o che saranno stati rimossi da legittimi superiori. Nelle canse poi tra i regolari mente contenziose, e nelle quali vi può essere de jure luogo all'appello, compiuto il corso del giudizio determinato dallo loro Costituzioni in ciascun ordine regolare , se i succumbenti intendono di proseguire, allo: ra le cause si devolvano al sudetto giudice Ecclesiastico, il quale sia tenuto ad osservare in tutto, e per tutto quelle cose che sono state di sopra stabilite in quanto alle altre cause, in guisa però che in niun modo s'interponga nelle cause di unilità di professione tanto prima, che dopo l'elasso del uninquenhio, ma si conoscano, e si terminino assolutamente a norma del sacri Canoni, e del Sacro Concilio Tridentino nella sessione XXV, de regularibus

S. 54.0 Dell' uso della giurisdizione conceduta ai Vescovi dal Concillo Tridentino.

Il Delegato oltre a clo non împedisca l'uso della giurisdizione conceduta dal Sacro Concilio Tridentino ai Vescovi, come Delegati della Sede Apostorices atributae; facultatem temen habei diem juder Ecclesiamen habei diem juder Ecclesiaticus procedenti eitäm in prima
instantia in corumdeus clericorum taccidarium exemptorum
causi tam civilious, quam criminalibus, eastempue, juris
ordine sersalo, cognoscensi cui
rum temen diem prima diem prima diem prima
tionis a decreis voi innentiis
judem judicis delegali, in omnibius as ierentur quae supra
hac de re statuta sunt.

#### S. 35. De gravioribus Episcoporum causis.

Quoad graviores Episcoporum et Archiepiscoporum causas, servetur omnino dispositio sacrarum Constitutionum, et Sacri Conci-· lii Tridentini , Sessione XXIV. cap. V de Reformatione. In aliis vero minoribus, et civilibus causis , in quibus Episcopi , aut Archiepiscopi Regni Siciliae ultra Pharum, non actores, sed rei sunt, delegatus jus habet judicandi etiam in prima instantia . si causa sit Archiepiscopi vel Episcopi exempti a jurisdictione metropolitica ( et signanter quoad omnes in causis solutionis pensionum ), et in secunda tantum instantia, si causa sit Episcopi, juri Metropolitico subjecti. Tunc enim in prima instantia causa ab Archiepiscopo erit judicanda. In casu autem appellationis a judicio delegati, serventur omnia in superioribus disposita.

lica na Chiérica écolari éscue, ti so stesso giudica Ecclesica però ha la conta di procede de la contacta di procede del contacta del contacta di contacta del contacta del contacta di procede del contacta del contacta di procede del contacta di procede del contacta del contacta di procede del contacta di procede del contacta del procede del contacta del procede del contacta del procede del procede del contacta del procede procede del procede procede del procede procede del procede procede del procede procede del procede del procede procede del proc

## S. 35.º Delle cause più gravi q de Vescovi.

In quanto alle cause più gravi de' Vescovi, e degli Arcivescovi, si osservi assolutamente la disposizione delle sacre Costituzioni, e del Sacro Concilio Tridentino nella sessione XXIV Cap. V de Reformationo. Nelle altre cause poi minori, e civili, nelle quali i Vescovi, o gli Arcivescovi del Regnodi Sicilia al di là del Faro non sono attori, ma rei, il delegato ha diritto di giudicare anche in prima istanza, se la causa è dell' Arcivescovo, o del Vescovo esente dalla giurisdizione metropolitana ( ed espressamente quando a tutti nelle cause di pagamento di pensione) o soltanto in seconda istanza, se la causa è del Vescovo soggetto al diritto Metropolitano. Poichè allora la causa dovrà giudicarsi dall' Arcivescovo in prima istanza. In caso poi di appello dal giudizio del delegato, si osservino tutto le cose disposte nei paragrafi antecedenti.

S. 36. De officio Judicis Ecclesiastici erga mandata Apostolica.

Denique, ut nos, nostrique successores Romani Pontifices . diligenter curabimus, ut supra disposita, ac statuta ad amussim serventur, quae vim, et effectum habere concordiae statuimus, et decernimus, nec quidquam a nostris ministris sub quovis praetextu vel colore peragatur, quod corumdem observantiam, et executionem retardare vel impedire possit; ita dictus judex Ecclesiasticus nullas sibi sumat partes , etiam per modum provisionis vel sub alio quovis praetextu. contra ordinationes, et mandata. quae vel nostra, vel nostrorum pro tempore successorum propria manu per speciale rescriptum sianata . et subscripta erunt : nec corum executionem , quantum in ipsomet sit, audeat impedire vel retardare ; sed eisdem debita reverentia , observantia , et executio omnino praestetur.

## S. 37. Clausulae.

Decementes, omnia, et singula, in superioribus, expressa per mulum Patriarrham, Archiepiscopum, Episcopum, aliosque alta auctoritate, dignitate, et praeminentia fulgente, sinpugnari unquam posse, aut debere, praesenteque semper, el perpetuo validat, et efficace seci integros effectus orcitri, el obtinere debree, acque ad omnibus, et singulis, ad quos special, sive et singulis, ad quos special, sive S. 36.º Del dovere del Giudice Ecclesiastico verso i mandati Apostolici.

Da ultimo, siccome noi, ed i Romani Pontefici nostri successori procureremo diligentemente che si osservino appuntino le cose disposte e stabilite di sopra, le quali stabiliamo, e decretiamo che abbiano forza ed effetto di concordato; nè si faccia dai nostri ministri sotto qualunque pretesto o colore alcuna cosa, che possa ritardare o impedire l'osservanza, e l'esecuzione delle medesime; cost il detto giudice Ecclesiastico, non prenda alcuna parte, nè anche per modo di provvedimento, o sotto qualunque altro pretesto, contro gli ordini, ed i comandi, che o di nostra propria mano, o de' nostri successori pro tempore saranno stati segnati, e sottoscritti per speciale rescritto: nè ardisca d'impedire o ritardare, per quanto è in lui la loro esecuzione : ma presti assolutamente alle stesse la dovuta riverenza, osservanza, ed esecuzione.

## S. 37.º Clausole.

Peretiame, che tutte le cose, e do quoma di esse esposte ne' paragrafi antecedenti mon possano, o dobbano ma essere impugnate da alcun Patriarea, Activascoro, Vescoro, e daltri risplendenti di altra autorità, dignità, e preeminenza, e che le presenti lettere sieno, e savalide de dellecci, e dabbiano, avere il loro pieno, e distre offetto, e che da tutti calle de l'etto, e che da tutti

spectabit, eas firmiter, et inviolabiliter observandas esse, nulloque unquam tempore notari. retractari, invalidari, inque jus, vel controversiam vocari posse; ipsasque praesentes sub quibuscumque gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per nos ipsos, et successores nostros Romanos Pontefices factis, et faciendis, concessis, et concedendis, minime comprehendi; sed statuimus. easdem has literas, tamqum ad Ecclesiarum Siciliae tranquillitatem et pacem a nobis editas, semper omnino excipiendas; et quidquid secus super his, ut praefertur, per nos approbatis, a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari , irritum, et inane decernimus, non obstantibus consuetudinibus, privilegiis, et indultis, quomodocumque in contrarium praemissorum alias concessis.

## S. 38. Nemo has literas infringere debeat.

Nulli ergo omnino hominum liceat hane paginam nostrae Constitutionis, concordiae, et voluntatis infringers, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attendare praesumperit, indignationem Omnipotentis Dei; ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum se noverti incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo vigesimo octavo, tertio Kulendas Septembris, Ponteficatus nostri Anno Quinto. quegli, ai quali spetta, o spetterà debbano essere fermamente, ed inviolabilmente osservate e non possano in alcun tempo essere notate, ritrattate, invalidate, e chiamate in giudizio o in questione, e.che le stesse presenti lettere non si comprendano sotto qualunque rivocazione di grazie, sospensioni, limitazioni, ed altre contrarie disposizioni fatte, e da farsi, concedute, e da concedersi anche da noi medesimi, o da Romani Pontefici nostri successori; ma stabiliamo che queste stesse lettere da noi emanate per la tranquillità, e per la pace della Sicilia, si debbano sempre accettare; e dichiariamo irrito, e senza effetto ciò che potesse o scientemente, o ignorantemente attentarsi da chiunque sulle predette cose da noi approvate, non ostante le consuctudini, e privilegi, e gl'indulti in qualunque modo altre volte conceduti in ciò ch'è contrario alle cose sopradette.

## S. 38.º Niuno ardisca d'infrangere queste letters.

Non sia dunque lecito ad alcuno d'infrangere questa carta, o con temeratio ardire contravvenire a questa nostra Costituzione, concordato, e volontà, Se alcuno poi oserà di attentare tal cosa, sappia, che incorrerà l'indignazione dell'Onnipotente Iddio, e dei Beati Apostoli di lui Pietro, e Paolo.

Pato in Roma, presso S. Pietro ai 29 di Agosto dell'anno 1728 dalla Incarnazione del Signore, anno quinto del nostro Pontificato.

## Legge organica sulla Consulta Generale del Regno (a).

## S. 1.º

» ART. 1.º Le due Consulte de' nostri dominî di qua e dl là del Faro risederanno sempre nel luogo della nostra residenza ».

» 2.º Le medesime, nel dare il loro parero sugli affari che di Noi saranno ad esse inviai, si occuperanno espartatimente l'una dall'altra di quegli affari che risguardano oggotti di particolare incresse di quella parto del nostro regno per cui ciascuna Consulta è stabilita; ma si uniranno in Consulta generale altorchè si trate si della di consultati di consultati di consultati di consultati di sabbone d'inferesse particolare di una parto del regno, possono in qualsivoglia modo influire sull'interesse dell'altra, o formeranno la Consulta generate del nostro Regno delle de Sicilie ».

» 3.º La Consulta generale e le due Consulte de' nostri domină di qua e di là del Faro, corrispondentemente all'oggetto per cui sono stabilite, non hanno nolle rispettive attribuzioni, che il voto puramente consultivo ».

» 4.º Un nostro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, che nomineremo indistintamente tra i nostri sudditi dell'una o dell'altra parto del regno, presederà la Consulta generale, cd avrà intervento nel nostro Consiglio di Stato ordinario».

» 5.º La Consulta generale sarà composta di ventiquattro Consultori ».

» 6.º Sedici de' sudditi Consultori, scelli da Noi tra i nostri sudditi più distinti, e meritevoli, di questa parte dol regno, l'ormeranno la Consulta do' reali domini di qua del Faro, la quale sarà preseduta da uno de' suoi stessi componenti, cho destineremo col carattere di Vice- residento ».

» 7.º Otto altri Consultori scelti da Noi tra i nostri sudditi più degni e ragguardevoli de nostri domini oltre il Faro, comportana no la Consulta di quell' altra parte del regno, la quale sarà parimente preseduta da uno de suoi stessi componenti, che destineremo col carattere di Vice-presidente.

» 8.º Ciascuna delle due Consulte avrà un segretario, che sceglieremo tra i nostri sudditi di quella parte del reguo per la qualo la Consulta è particolarmente formata. Un segretario generale, che nomineremo promiseuamente tra i nostri sudditi dell' una o dell'altra parte del regno, sarà addetto alla Consulta generale ».

» 9.º In caso di mancanza, di assenza, o di altro impedimento dol presidente della Consulta generale, sarà questa preseduta momentaneamente dal più antico per nomina tra i Vice presidenti

(a) Vedi la Lezione XVI, del Regio-exequatur , pag. 53.

delle due Consulte, fino a che non sarà da Noi destinato un altro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, il qualo faccia provvisoriamente le veci dell'ordinario Presidente ».

» 10.º Nello stesso modo, in caso di mancanza o d'impedimenno del segretario generale, assumerà momentaneamente, e fino ad altra nostra destinazione, le funzioni del medesimo presso la Consulta generale il più antico per nomina tra i segretari dello due Consulte particolari ».

» 11.º Il presidente della Consulta generale potrà anche intervenire nelle sessioni delle due Consulta particolari, in quei casi nei quali giudicherà utile il suo intervento al miglior accomodo del parere, che a Noi sommetteranno le Consulta ».

x12.º Nel caso di dubbio se un affire debba essere risguardato come oggetto d'interesse comune, a termine dell'articol 2 della presente legge, la risoluzione di un tal dubbio apparterià al Presidente della Consulta generale, il quale dopo di aver incase lo osservazioni de duo Vice-presidenti, determinerà come crederia giusto, e farà eseguire la sua determinazione ».

> 3.2.º Le Consulte discuterano gli oggetti che giudicheremo essere più conveniente al nostro real servizio, ed al bene e vantaggio del nostri amatissimi sudditi, d'inviare al loro parcre estamiandoli e rischitarandoli secondo g'i intersesi inseparabili della Corona e del bene generale del regno. Ognuno de' componenti le medesime enuncierai il suo voto, e porti, fario registrare separatamente e firmario quando lo crederà necessario per l'adempimento del suo dovere saciada i della propositio.

» 14.º La rimessione degli affari, sia alla Consulta generale, sia a ciascuna delle Consulte particolari, avra luogo solamento nel nostro real nome ». » 13.º Le Consulte, sempre con nostra special commessione,

3 15. Le Consulte, sempre con nostra special commessione, saranno incaricate di discutere e dare il loro avviso».
 » I. Sui procetti di alla legislazione e sulle misure di ammini-

strazione generale; »
» II. Sulla interpetrazione o spiega di disposizioni, e sulla risoluzione de'dubbi nelle materie legislative; »

» III. Sulle quistioni di competenza tra le autorità del contenzioso giudiziario e quelle del contenzioso amministrativo;

"» IV. Su dubbi che potranno sorgere nell'animo nostro nell'approvazione delle decisioni delle gran corti de' conti di Napolie di Palermo, e sulla revisione che ne sarà da Noi in seguito ordinata; » "«» I"».

"> V: Sulle nostre autorizzazioni per procedimento contro funzioneri pubblici rivestiti della nostra garenzia, a termini della legge del di 19 ottobre 1818;

» VI. Salle dimande di naturalizzazione, e su quelle di cambiamento di cognome; »

» VII. Sulla impartizione del nostro beneplacito per l'accetta-

zione di donazioni eredità o legati lasciati alle corporazioni ecclesiastiche o civili; »

» VIII. Sulla nostra approvazione de contratti de luoghi pii ecclesiastici o laicali, come anche su quella de contratti de conuni che hanno bisogno della nostra autorizzazione, sia per solennità prescritta, sia per dispensa della legge; »

» IX. Sulle dimande per dispensa della legge, »

3 X. Sull'esercizio della regalla del regio-exequatur, sui ricorsi di autoni in materia ecclesiastica, sulla circoscrizione dell'intero regno relativamente alla ecclesiastica giurisdizione, e su tutti gli oggetti relativi alla tutela e vigilanza governativa e disciplinare su uli stabilimenti e od drini reluciosi: 2

» XI. Sulle quistioni di precedenza tra le diverse autorità del regno : »

» XII. Sulla circoscrizione amministrativa e giudiziaria del regno e delle sue parti; »

» XIII. Sulle quistioni di confini tra comuni che appartengono

a provincie e valli diverse; »

» XIV. Sulla nostra approvazione degli stati discussi provinciali, e delle contrattazioni de Consigli provinciali, come pure di quegli stati discussi comunali, che per legge è a Noi riserbata, é della imposizione de' dazi comunali, e delle tariffe di essi; »

» XV. Sulla impartizione del nostro beneplacito nello stabilimento de corpi e società religiose e civili, qualunque sia l'oggetto della loto istituzione, e sull'approvaziona delle regole costitutive da amministrative così degli stabilimenti novelli, come di quelli legitimamente esistenti; »

» XVI. Sulle approvazioni degli stati discussi e delle contrattazioni degli stabilimenti di pubblica beneficenza che hanno bisogno della nostra autorizzazione, ai termini del n.º VI. di quest'articolo, perchè considerati come sezioni de' comuni: »

» XVII. Sulla concessione del nostro beneplacito per la celebrazione delle fiere e de'mercati, e sulla concessione delle privative e delle patenti d'invenzione o di perfezione in qualunque genere d'industria; »

» XVIII. Ed in generale su tulti quegli affari appartenenti a'nostri Ministeri di Stato, pe' quali giudicheremo necessario che la nostra decisione sia preceduta e rischiarata da una più estesa

e matura discussione ».

» 16.º Affinchê il lavoro delle Consulte abbia un corso più spedito, ciascona delle mederime sarà divisa in due Commessioni, le quali si occuperanno separatamente degli affari particolari di mi-nore importanza, ed auche della preparazione di quegli altri affari di maggior rilievo, che dovranno portarsi alla discussione ed a parere rispetitivamente di ciascona delle soddette Consulte ».

» 17.º Le due Commessioni della Consulta de nostri domini di quà del Faro saranno composte ciascuna di sei Consultori. Una di esse tratterà degli oggetti appartenenti a' dipartimenti della giustizia, e degli affari ecclesiastici; l'altra degli oggetti risguardanti i dipartimenti delle finanze, e degli affari interni di questa

parte del regno ».

» 18.º Le due Commesioni della Consulta de' nostri domini di là del Faro saranno composte ciascuna di quattro Consultori. La prima di esse tratterà parimenti degli oggetti appartenenti a' dipartimenti della giustizia, e degli affari ecclesiastici della Sicilia oltre il Faro: la seconda degli oggetti de'dipartimenti delle finanze . e degli affari interni della atessa parte del regno ».

» 19.º I rimanenti quattro Consultori della Consulta de' nostri domint di qua del Faro si uniranno con due Consultori che saranno destinati fissamente dal Presidente della Consulta generale tra i componenti della Consulta de' domini di là del Faro, e formeranno una quinta Commessione, che sarà mista, e si occuperà degli affari particolari e di minore importanza appartenenti al dipartimento della guerra e marina , ed a quella classe di oggetti puramente amministrativi del dipartimento degli affari esteri, che avendo rapporto con altri dipartimenti , potranno essere in qualche caso da Noi inviati al parere delle Consulte ».

» Ouesta stessa Commessione mista si occuperà della preparazione degli altri affari di maggiore rilievo, che appartengono a'medesimi dipartimenti della guerra e marina e degli affari esteri per soli oggetti di amministrazione, e che per la lore indole di comune interesse dovranno portarsi alla discussione ed al parere della intera Consulta generale, a' termini dell'articolo 2.º della presente legge ».

» 20.º Per la preparazione poi di tutti gli altri affari di grave importanza e d'interesse comune, che appartengono a' dipartimenti della giustizia, degli affari ecclesiastici, delle finanze, e degli affari interni, sarà cura del Presidente della Consulta generale di formare secondo il bisogno Commessioni straordinarie, composte di un proporzionato numero di Consultori dell' una e dell'altra Consulta, le quali si occuperanno a raccogliere e fissare tutt'i dati e le osservazioni necessarie per la discussione della Consulta generale ».

» 21.º În ogni sessione della Consulta generale dovranno inter-

venire almeno quindici Consultori ».

» In ogni sessione della Consulta de'domini di qua del Faro dovranno intervenire almeno dieci Consultori della medesima ». » In ogni sessione della Consulta de' domini di là del Faro do-

vranno intervenire almeno cinque Consultori della medesima ». » Ed in ogni sessione delle particolari Commessioni dovranno intervenire almeno quattro Consultori per quelle composte di sei, e tre per quelle composte di quattro ».

» 22.º La Consulta generale opinerà a pluralità di voti, e ci presenterà il suo parere corredato dei molivi su i quali lo avrà fondato. So uno o più Consultori opineranno divorsamente, il veto o i voti de medesimi dovranno essere notati e firmati ne registri, della Consulta, e dovrà mandarsene a Noi una copia estratta unitamente al parere della maggioranza per averlo presente ».

» 23.º La stessa regola avrà esattamente luogo no pareri che ci saranno trasmessi da ciascuna delle Consulte de nostri domini

di qua e di là del Faro ».

3) 28, º 1 pareir così della Consulta generalo, como delle Consulta ganile particolar, asarano tramessi a Noi per mezo derispettivi nostri Ministri Segretarii di Stato, da quali ne sarà atta fatte la remissione dal nostro real nome, e ci verrano proposti da modesimi nel nostro Consiglio di Stato ordinario per la nostra soverna risoluzione ».

b 25.º Un particolare regolamento stabilirà il modo col qualo dovrà progredire il servizio interno della Consulta generale, delle Consulte de domini di qua e di là del Faro, e delle Commessio-

ni delle medesime ».

26º Il soldo de Consultori, del segretario generale e dei due

» Il Consultore Vice-presidente, oltre del soldo di Consultore in annui ducati duemila scicento, avrà una gratificaziono di annui ducati quattrocento ripartita in rate mensili; durante il tempo che giudicheremo di affidargii l'incarico di Vice-presidento; »,

» Consultore , annui ducati duemila seicento ; » 111 680

" » Segretario generale , annui ducati duemila ; » segretario particolare , annui ducati mille dugento ; »

» I militari i quali occuperanno taluna delle dette sariche, non avranno altro soldo qualora il loro semplice soldo militare sarà rispettivamento uguale o maggiore degli enunciati soldi; o ue avranno il supplimento qualora il loro semplico, soldo militare sarà minore ?.

» Lo stesso avrà luogo per quegli altri impiegati, po' quali la carica di Consultore non sarà incompatibile col simultaneo eser-

cizio de' loro impieghi ».

» Gli Ecclesiastici costituiti in cospicuo dignità, che saranno da Noi prescetti per Consultori, godranno di tutte le rendice della loro dignità, ed avranno in oltre una gratificazione mensuale che sarà da noi determinata secondo le rispettive circostanze di ognuno.

» Finalmente coloro che passeranno a taluna dello suddette carche di solto maggioro, avranno il solto atabilito nel presento articolo, ed in oltre il supplimento fino alla somma che precedentemente percepivano, in una corrispondente gratificazione mensuale ».

» 27.º Il presidente della Consulta generale essendo sempre un nostro Consigliere Ministro di Stato senza dipartimento, godrà il solito soldo, di Consigliere di Stato in appui ducati tremila paga-

bili in rate mensuali ».

» 28° Allorchè la nostra residenza serà ne nostri domini di quà del Faro, i Consultori, incluso il Vice-presidente, de nostri domini di là del Faro riceveranno a titolo d'indennità , oltre del soldo, o de supplimenti, o delle gratificazioni di cui si è parlato nel l'articolo 26, annui ducati mille per ognuno. La stessa somma sarà accordata a titolo d'indennità a' Consultori, incluso il Vice-presidente : de' nostri domini di quà del Faro, allorchè la nostra residenza sarà nella Sicilia oltre il Faro ».

» 29° La residenza della Consulta per gli affari della Sicilia. oltre il Faro presso la nostra Persona, essendo principalmente diretta a farci conoscere con maggior celerità e chiarezza i bisogni di quella parte del nostro regno, rende superflua la permanenza presso di Noi di un Segretario di Stato incaricato unicamente degli affari della medesima. Ritorneranno perciò i vari dipartimenti della real Segretaria di Stato per gli affari di Sicilia a' rispettivi nostri Ministeri di Stato a' quali precedentemente appartenevano; e gli attuali impiegati in quella real Segretaria di Stato passeranno a prestare lo stesso servizio presso i suddetti

nostri ordinari Ministri di Stato ».

» 30° Finalmente avendo trovato più conducente al ben essere de' nostri sudditi , e più conforme all' oggetto per lo quale furono da Noi istituite le Consulte , la riunione delle medesime nel luogo della nostra residenza per formarne una Consulta generale, ed avendo perciò dovuto cambiare e modificare il numero de' membri di esse Consulte, rimane in conseguenza rivocata la nomina de Consultori de nostri domini di qua del Faro, che in veduta di una diversa organizzazione fu fatta col decreto del di 23 di settembre 1821, siccome rimangono interamente abrogate le disposizioni del precedente decreto del dl 26 di maggio dello stesso anno, e di tutte le leggi, decreti e regolamenti anteriori, contrarie a quelle contenute nella presente legge ». \*



## Le tariffe de diritti di spedizioni risguardanti affari Ecclesiastici sono le seguenti.

#### SSENSI.

| Agli Statuti di Collegiate                               | 30 » 00  |   |
|----------------------------------------------------------|----------|---|
| Alle conclusioni de Fratelli                             | 6 » 00   |   |
| PER CARICA O BENEFIO ECCLESIASTICO.                      |          |   |
| Dell' Arciprete di Alfamura                              | 155 1 00 |   |
| Dell' Arcidiacono di Lucera                              | 50 » 00  |   |
| Del Tesoriere della Cattedrale di Lucera                 | 50 » 00  |   |
| Del Tesoriere di S. Nicola di Bari                       | 60 » 00  |   |
| Pel semplice grado di Cappellano maggiore                | 150 » 00 |   |
| PERMESSI ED ATTI DIVERSI.                                |          |   |
| Per erezione di Cappella rurale                          | » 40     |   |
| rendita di ducati 1 a 50                                 | 2 » 70   |   |
| Idem idem da duc. 50 a 300                               | 4 p 40   |   |
| Idem idem da duc. 309 a qualunque somma                  | 5 × 40   |   |
| Per la presentazione di qualunque empara alla spedi-     |          |   |
| zione di regl exequatur                                  | 6 » 00   |   |
| Per ogni spedizione di regio exequatur                   | 6 » 00   |   |
| N. B. Tutti i seguenti oggetti, oltre all'anzidetto      |          |   |
| dritto di exequatur in due. 1. 30 sono anche sog-        |          |   |
| getti ai diritti rispettivamenti loro annessi.           |          |   |
| Bolla del Pallio : che si conferisce ad un Arcivescovo   |          |   |
| ducati                                                   | 10 » 00  |   |
| Breve per dispense di età                                | 3 » 30   |   |
| Breve di extra tempora per le ordinazioni                | 3 n 30   |   |
| Bolla di un Vescovo                                      | 20 » 00  |   |
| Idem di prime dignità ecclesiastiche                     | 6 » 00   |   |
| Idem di pensioni ecclesiastiche superiori agli annui du- |          |   |
| cati 72                                                  | 6 » 00   |   |
| Idem di benefict. Canonicati semplici o curati di colla- |          |   |
|                                                          | 4 » 00   | , |
| zione Apostolica                                         |          |   |
| spedite per Dateria o per Breve                          | L » 00   |   |
| Idem idem di 3° e 4° grado                               | 2 » 00   |   |
| Idem sulle carte generalizie, che conferiscono gradi,    | _ " 00   |   |
| onorificenze, dispensa delle regole cc. che si rila-     |          |   |
| sciano da' Procuratori generali                          | 6 » CO   |   |
| sciano na Frocurasori generan                            | 0 % 00   |   |

# QUADRO I.

#### TAVOLA CRONOLOGICA

Di tutti i Pontefici, che hanno governato la Chiesa di Gresi Cresso da S. Pierro fino a Pto IX felicemente regnante.

| NOMI<br>de'    | Axxo della mor-<br>te o line del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pirtao Galileo | 65                                                      | PRIMO SECOLO DELLA CHIESA.  I. Simme figliande di filosa, a Giovanni, denominato dal Salvatore con voce Sirista Genhara, e sia pietra, polchè su questa pietra innalara dosse l'editiro della sun Chiesa, fu il Principe d'egil Apostoli ed il primo controli al Principe d'egil Apostoli ed il primo converta la fiede do totamila persone. Soense le regioni della Palestina: ed operati motti minastero de di selle successo, che in due concioni la fin Gerusalemme, anna sedel vessoulle, che occappo per sette anni. Sontitutto da Evodio mosse alla volta di Gerusalemme, et di imprisonato cola per ordiberto da un Arquibo. Solto l'impero di Claudio fondo in Boma quella Cattedra, contro di cui le porte dell'inferno non prevalse, nei prevarenza giammal. L'atano ô1 escapo, nei prevarenza giammal. L'atano ô1 escapo degli Apostoli decise la controversia intorna convocci il primo Concilio, ove con Nassenso degli Apostoli decise la controversia intorna della Monetza, e. el al la tetta cerimonia della Monetza e con mircoli guadagno molti seguate ila fede, e debelli la predicazione, cella l'urite e co mircoli guadagno molti seguate ila fede, e debelli lo. Figuila quelle neila prima persecutione su con la predicazione relia prima persecutione su con la controversa interna della Monetza e cola l'interna della controle con mircoli guadagno molti seguate ila fede, e debelli lo. Figuila quelle neila prima persecutione su controle della controle con la prima persecutione su controle della controle con la predicazione relia prima persecutione su controle della controle con la predicazione neila prima persecutione su controle della controle con la predicazione neila prima persecutione su controle della controle con la controle della controle con la la fede, e debelli la controle con la controle della controle con la controle della controle controle della controle con la la fede, e debelli lo controle della controle con |

| NOMI<br>de<br>pontefici- | Anno della mor-<br>te o fine del 10-<br>ro poutificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Line Etrusco             | 76                                                      | relitate contro. I Criatiani for conflitto in Cre cond capp in gili. Tamo dell'era volgera con capp in gili. Tamo dell'era volgera con capp in gili. Tamo dell'era volgera di a Chiesa quasi per 25 anni dal suo prima rivo in Roma. I suo corpo fi sepolito na Criatiani di lugi della considera di controli della controli dell |
|                          |                                                         | care suo vicarro quanto le curre un suo ap-<br>sistato università, o le condizioni del temp<br>sistato del composito del composito del com-<br>dizione del common del fedeli Menandro discep-<br>do di Simone il Mago, Conferno Il Giudel con-<br>vertiti nella vera ercelenza con l'esemplo tr-<br>ribile della rusua di Gerusalemme, ed in for<br>za di un consendo di Pietro, a prevenir-<br>emal costume, ordio che la donne non en<br>trassero nel tempio se non coverte di na ve<br>lo. Dopo di aver liberata dal demonio in fi<br>gliuola di Saturnino persona consolare ful<br>premio corronato del martirio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CLETO Romano             | 89                                                      | 111. Fu anch'egli coadintore di S. Pletr<br>nelle apostoliche fatlche. Per comando di le<br>divise Roma in 25 parrocchie, ad ognun<br>delle quali addisse un sacerdote col titolo di<br>Parroco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CLEMENTE I. Ro-<br>mano  | 98                                                      | IV. È annoverato da S. Paolo nella lette ra a l'Hippesi tra i suoi cooperatori, i nom de quati sono registrati nel libro della vita A lui s'attribuisce l'istituzione de' sette nai, che raccoglier doveano le azioni de'Martiri, e registrarie negli atti della Chiesa. Re legato nel Chersonese Taurico, per 'ordio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| NOMI<br>de'       | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificate. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - '-              |                                                         | di Trajano dopo due anni fu gittato in ma-<br>re, credendo costui di sommergere la navi-<br>cella di Pietro, che non teme ue di oude, nè<br>di scogli.  SECOLO II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anacleto 1        | 100                                                     | F. Il nome d'Anceleto a Ameneleto valenta tercie. Queste Poutefice si distinue nello zelo di avvolorere la disciplina ecciazione del selezione con situatione del selezione con situatione del selezione con situatione del selezione con situatione del selezione del selez |
| Evaristo I, Siro  | 109                                                     | F.I. Extristão Exaresto. Sire commissis al pala ema de Pretit i exa dedicata al endic divino, che fin d'albera furon dette Titoli, o sicho Alemorie; piche sel tuoghi, ch volennis destinare a questo uso s'erigera un croce a forgiá di titolo. Ordino de al Vescovo che predicava dovvisero assistere sette bisconi: Non tolle, che si accettassero le vigite, climarose, a tumbi tumbi tumbi tumbi estado de l'escovo che predicava dovvisero assistere sette vigite, climarose, a tumbi tumbi tumbi estado de l'escovo de la considera de l'escovo |
| ALESSANDRO I. Ro- | 117                                                     | • VII. Confermò il rito di benedire l'acqua<br>e di aspergerne le case de Cristiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sisto I. Romano   | 127                                                     | VIII. Si crede, che avesse inserito nel<br>sacrificio della Messa il Trisagio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NOMI de'                     | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telesporo 1. Gre-            | 130                                                     | I.X. Confermò con suo decreto il digiuno<br>Quadragesimale istituito dagli Apostoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Isino Atruiesc               | 142                                                     | A. Scommunico per sempre Cerdone di<br>Siria erede delle dottrine di Simone il Mago,<br>e maestro del famoso Eresiarca Marcione.<br>Ordinò la disciplina del Clero assegnaddo a<br>ciascun Chierico determinati uffizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pio I. d'Aquilea             | 156                                                     | Al. Fu coronato del martirio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aniceto 1. Siro              | 168                                                     | XII. Eibe contesa con Policar po Vescovo di Immersa il giorno dello celebrazione della Pasqua, e non pottenda il conciline tra loro, postenda il conciline tra loro, postenda il conciline tra loro, postenda il contesta di successiva di contesta di proposta di contesta di |
| Soreno I, di Fondi.          | 177                                                     | XIII. Si distinse per la sua carità verso<br>i Cristiani condannati n' metalli, o all'esilio.<br>Condannò le dottrine di Montano nuovo ere-<br>siarca de tempi suoi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ELECTRIO I. di Ni-<br>copoli | 192                                                     | XIV. Stabili contro gli cretici de tempi suoi, che nim cibo opportuno gli usi degli suni. Dissojo i restuli, con del cresis di Montano avvas (unitato di oliscare la purita di foliosa di Francia. A richiesta di Lucio Be di quello parte della Bretagui, che aviotatora i Romain, vi sposili l'augusti che sul consista di Romain, vi sposili l'augusti con la consista di suni propio della presenta di suni di consista di consist |

| NOMI<br>de'<br>PONTEFICI | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VITTORE I. Africa-       |                                                         | SECOLO III.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cano                     | 201                                                     | XV. Agitandosi con più calore la contro-<br>versia sulla celebrazione della Pasqua, era<br>per fulminare l'anatema contro Polierate<br>Vescovo d'Efeso, e le Chiese Asiatiche; ma                                                                                       |
|                          |                                                         | S. Ireneo lo dissuase. Nei concili tenuti in<br>Roma scomunico Teodoto, che negava la di-<br>vinità di Cristo, Artemone, e Valentino.                                                                                                                                   |
| Zepinino I. Roma-<br>no  | 219                                                     | XVI. Mostrò nel governo della Chiesa uno<br>zelo temperato damansuctudine. Restitui in<br>grazia della Chiesa Natalio prima Confesso-<br>re, indi Apostata e Vescovo Eretico, da ni-                                                                                    |
|                          |                                                         | timo penitente. Scomunicò Proclo pertinacis-<br>simo seguace di Montano, e (utti gli altri<br>difensori della stessa eresia, tra quali-l'or-<br>goglioso Tertulliano, di cui sino allora tan-<br>to gloriavansi la Religione e la Chiesa.                               |
| CALLISTO I. Roma-        | 224                                                     | XVII. Confermò il digiuno de quattro<br>Tempi celebrato per Apostolica Tradizione.<br>Innalzò la Chiesa di S. Maria Transtevere ad<br>onore del parto della Vergine, e restaurò lun-<br>go la vila Appia il celebre Cimitero, che dal<br>suo nome fu detto di Callisto. |
| URBANO I. Romano.        | 231                                                     | XVIII. Non pure converti alla fede, ma<br>conforto aneora al martirio molti Pagani, e<br>tra questi principalmente Valeriano nobile<br>Romano marito di S. Cerlila, e Tiburzio fra-<br>tello di lui, co' quali divise la stessa corona                                  |
| 110                      | 235                                                     | XLX. Relegato da Alessandro Severo in<br>Sardegna nell'isola di Buccina detta del Ta-<br>volato, spirò sotto il percuoter delle verghe.                                                                                                                                 |
| ANTERO I. Greco.         | 235                                                     | XX. Ordinò, che si riponessero gli atti<br>de'martiri nell'Archivio della Chiesa: dopo<br>un mese di pontificato fini di vivere.                                                                                                                                        |
| FABIANO I. Roma-<br>no   | 251                                                     | XXI. Viene chiamato da S. Cipriano no-<br>mo eccellente, di purissima, e santissima<br>vita. Divise la città di Roma in sette Diaco-<br>nie, alle quali addisse sette Diaconi, che                                                                                      |

| NOMI de                           | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cornelio I. Roma-                 | 253                                                     | avessero cum de' poveri e degl' infermi ; decod coll erezione di vari tempi la sepoi del colle erezione di vari tempi la sepoi poccio del conse prescusione di Decolo fia comonato del mena prescusione di Decolo fia comonato del mancio del consultato del consulta |
| Lucio I. Romano  Stefano I. Roma- | 255                                                     | XXIII. Resistette a tutti gli aforzi di Novatiano, Ordiuò che i Vescovi non uscissoro en una cessoro en una consumata del proposito de la presidenta del proposito del pro |
| Sisto II. Ateniese.               | 258                                                     | no poco dopo conglunti per quello di san-<br>gue.  XXV. Fu coronato del martirio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dionisio I. Greco                 | 270                                                     | XXVI. Si distinse per la sua erndizione<br>e santità, non che per la singolare carità<br>verso i Cristiani divenuti schiavi. Scrisse una<br>eloquentissima lettera contro i Sabelliani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frice i. Romano,                  | 276                                                     | XXVII. Scrisse una lettera a Massimo<br>Vescovo d'Alessandria, in cui asserendo la<br>verità della Divinità ed Cimantà del Figiliu-<br>lo di Dio, e le due nature distinte in una so-<br>la persona, a babati l'empietà di sibellio e<br>di Paolo Samosateno. A lui si attribnisce<br>l'usanza di consecrare gli altari colle reli-<br>quie de Martiri. Fu coronato del martirio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NOMI<br>de'                        | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUTICHIANO I. To-<br>scano         | 283                                                     | XXVIII. Confermò il rito di benedire i<br>frutti, le biade ec. Seppelli colle sue mani<br>342 Martiri.                                                                          |
| Caso Delmata                       | 296                                                     | XXIX. Confermo l'antico istituto della<br>Chiesa, che niuno fosse innalzato alla digni-<br>tà Episcopale se non pei sette gradi degli<br>ordini.                                |
|                                    |                                                         | SECOLO IV.                                                                                                                                                                      |
| MARCELLINO I. Ro-                  | 304                                                     | XXX, Mostrò un'invincibile fortezza nel-<br>la persecuzione di Diocleziano.                                                                                                     |
| MARCELLU I. Ro-                    | 309                                                     | XXXI. Sostenne la disciplina della peni-<br>tenza. Istitui in Roma-23 Parrocchie per<br>l'amninistrazione del battesimo e della pe-<br>nitenza, e per la sepoltura dei martiri. |
| Euseвю I. Greco.,                  | 311                                                     | XXXII: Serbò intatta la legge, che ob-<br>bligava i Lapsi alla penilenza ritoruati alla<br>comunione, e alla pace della Chiesa.                                                 |
| MELCHIADE 0 Mil-<br>ziade Africaun | 313                                                     | XXXIII. Il secondo anno del suo Ponti-<br>ficato per opera del gran Costantino fu ren-<br>duta la pace alla Chiesa. In un Concilio 1e-<br>nuto a Roma condanno i Donatisti.     |
| Silvestro I. Ro-                   | 335                                                     | XXXIV. Presedette per mezzo de'suoi<br>Legati al Concilio d'Arles contro I Donati-<br>sti, e a quello di Nicea contro Ario.                                                     |
| Marco I, Romano.                   | 336                                                     | XXXV. Ordino, che nelle feste sollen-<br>ni dopo l'Evangelo si cantasse ad alta voce<br>dal Clero il Simbolo del Concilio Niceno.                                               |
| GIULIO I. Romano.                  | 332                                                     | XXXVI. Sostenne valldamente la Fede<br>Nicena, e S. Attanasio. Si conservano due sue<br>lettere, l'una indiritta agli Orientali, l'altra<br>agli Alessandrini.                  |
| Liagrio I, Romano                  | 336                                                     | XXXVII. Sostenne anch'egli ta fede Ni-<br>cena, e S. Attaoasio. Condannò apertamen-<br>te gli Ariani, e la formola di fede approva-<br>ta nel Concilio di Rimini.               |

| NOMI                     | Anno della mor-<br>te o fine del 10-<br>ro pontificato. | et index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .≀de'                    | della<br>fine<br>ontif                                  | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PONTEFICE                | Anno e                                                  | The sources                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FELICE II. Romano        | 362                                                     | XXXVIII. Ci attesta l'Istoria, che nel<br>4583 sotto il Pontificato di Gregorio XIII fu<br>un cimitero fu scoperto un sepolero di mar-<br>mo con l'iscrizione latina: Qui giace il cor-<br>po di S. Feitic Papa a Martire, che condan-                                                                                                                                                                   |
| Damaso I. Spa-<br>gnuolo | 384                                                     | no l'eretico Costanzo.  XXXIX. Confermo gli Anatemi contro gli Ariani: condanno Apollinare e Timoteo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |                                                         | che negavano in Cristo la natura umana, e<br>represse i Luciferiani. Per opera di S. Giro-<br>lamo corresse la versione latina del lesta-<br>mento nuovo e de Salmi, e serisse innumere-<br>voli lettere a varie Chiese dell'Oriente, e<br>dell'Occidente. Lo stesso Santo lo chiamò                                                                                                                     |
| 7                        |                                                         | Dottor vergine d'una Chiesa vergine. Inva-<br>no s'oppose alla sua canonica elezione Ur-<br>sleino Romano Diacono, che în rilegato nei-<br>le Gallie per un editto di Valentiniano.                                                                                                                                                                                                                      |
| Strieto I. Romano.       | 398                                                     | XL. È questo il primo Pontefice, di cui esistano Becreali atuentiche, cio Lettere Pontificie, che hanno forza di legge; essendo omai dimostrato dagli cruditi, che tutte le altre attribuite à "prederessori di Siricio, reccolte anche da Isidoro Mercatore, sieno false, eccetto quelle, di cui fanno menzione i Ss. Padri, e gli antichi Scrittori Ecclessatei, E celebra las su lettera indiritta da |
|                          |                                                         | Imerio Vescovo di Terracona, che costa di<br>dicci capitali risguardanti l'Ecclesistica di-<br>sciplina. In essa fru le altre cose comandò,<br>che il seczamento del Battesimo, trame il<br>caso di necessità, Cossa amministrato ne'so-<br>li giorni di Pasqua, e di Pentecoste. Confermò<br>il cellitato de 'Sacrdotl, e de 'Diaconl, e gli<br>il cellitato de 'Sacrdotl, e de 'Diaconl, e gli         |
|                          |                                                         | Interstirl degli Ordini; confermo aucora<br>Fusanza invalsa di accogliere nel Clero i Mo-<br>naci. Condanno Gioviniano, I Priscillianisti,<br>e Bonoso, Scacetò di Roma i Manichei Da<br>ultimo l'immortalo Benedetto XIV stimò<br>questi doversi annoverare nel numero dei<br>Santi.                                                                                                                    |

| NOMI<br>de PONTEFICI    | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anastasio I. Ro-        | 402                                                     | SEGOLO V.  XLI. Fu detto de S. Girolamo uomo d ricchissima poyettà, e di Apostolica solleci tudine. Condannò l'opera d'Origene Has desaru de Principiis. e la versione latina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NNOCENZO I. Alba-<br>no | 417                                                     | Ruffino.  XLII. S. Girolamo lo chiama successore e figlio di Anastasio, psichè al par di lui fi il difensore della Fede. Diè prova del suscelo per la verità e per la girattia nel proteggere la causa di S. Giovanni Crisostome deposito indegmente dalla sua sode episco-deposito della monerate dalla sua sode episco-deposito della produccia della consultationa della consultationa della preparatore Arcadio; e condamo il concilli rec golarmente convocati. Espuise di Roma Novaziani: col pi d'anastema Petajo e Celle.              |
|                         |                                                         | saio, i, quali cominciavamo a turbare le co-<br>scienze con le loro madari dottrira sal peca-<br>scienze con le loro madari dottrira sal peca-<br>bitrio e la grazia: e confermò con la suna su<br>lottirà la sentenza cennanta contro di loro nei<br>concil (Cartaginese e Nilevi tano. Serisse mol<br>te lettere, de contengona la più sasta e an-<br>silenzio, come in una lettera a Yittricio dis-<br>se, che le caure maggiori, oltre il diritto di-<br>vino, per consustadine doressero sottoporsi<br>al ginduiz della sedo A pestolica. |
| Zosimo I. Greco         | 418                                                     | XLIII. Ingannato sulle prime da Pelagie celestio i a cooles benigmanente; ma dipo scoverta la lor frode per mezo dei Padri Afrain, senti in se stesso il successor di Pietro, la cui fede ano potes venir meno, edal-Padri Afrail Calles ano Catterda prominciò anatema contro i due Erresiarchi, editucido in quistone con una lettera, che in siffatto argemento divenne chassica.                                                                                                                                                           |

|                          | 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMI                     | fine del lo-<br>nitificato. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de'                      | lella<br>ine d              | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PONTEFICE .              | Anno de fe o fe ro pon      | SAL moreon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bonifacio I, Romano      | 423                         | XLIV. A lui dobbiamo quattro libri di<br>S. Agostino scritti a sua istanza contro due<br>lettere de Pelagiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CELESTINO I, RO-<br>MADO | 432                         | XLV. Tolse à Novaziani le Chiese, che<br>arevano in Roma. Comando che Nestorio au-<br>tore d'una nuova eresia fosse scommicato,<br>se tra dieci giorni non avesse abiurato il isuo<br>errore. Presedette al Concilio generale di Efe-<br>so per mezzo de suoi legati, e ne confermo<br>gli atti con la sua autorità. Represse i Pela-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | - 4                         | giani, ed i Semipelagiani, che contrastavano<br>alla dottrina di S. Agostino intorno alla Gra-<br>zia. Spcdì banditori della vera fede nella<br>Scozia, e nell'Irlanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sisrq III. Romano        | 440                         | XLFI. Egli il primo sotto il Pontificato di Zosimo pronucciò in piena divazza del popolo il solenne anaiema contro il Pelagia. Sepel intere comparata di Pelagia. Sepel intere contro, e cisman intoheno di Pelagia. Per la para avenuta tra Cirillo Alessandrino, e cisman intoheno di Pelagia. Pelagia di Pelagia di Pelagia, primo di Pelagia di P |
| LEONE 1. Toscano.        | 461                         | XLJ/II. Yn versuccite grande per san-<br>tita, dottein, elopenar, e per segualsti-<br>serial renduti alla Chiesa el allo stato. An-<br>cor Discono cadolivo on leopere e col con-<br>cernito de la companio de la companio de la<br>tefecto. Egli abbatti l'eresia di Esticle pri-<br>nieramente con la sua celebratismia lettera<br>sulla Incarnazione del Verbo seritta e Pla-<br>vino D'affreca di Cottantinopoli, che l'a-<br>tivano Patfreca di Cottantinopoli, che l'a-<br>la norma del domma ortedosso i quindi con-<br>la condanna del latrochia D'Escio, e da ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                             | timo zol Concilio di Calcedonia riunito da<br>Marciano Augusto. Procurò di distruggere<br>con severe persecuzioni i Manichei, i Priscil-<br>lionistied i Pelagiani. Atterri col suo aspetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NOM1                        | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PONTEFICI                   | Anno<br>te o<br>ro p                                    | - 1 m/ - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                                                         | ecalmà colla sua doler facondia Atilia, chimato il Bagello di Dio, che per scuitoro di straiga i ruina morre alla volia di Romo. Ontenne, phe Generico re di Vandali contento deleschergigo di quali Città ai esterosse deleschergigo di quali Città ai esterosse deleschergigo di quali Città ai esterosse battesimo, soleme si amministrasse colatura regionari di Pespane di Penteroste. Consultato di naral Vescovi rispose con mole tettere re utilissino ai lia Eccelossistra diciplina, principali lesta dell'anno e trattati contre e utilissino ai lia Eccelossistra di certificia dell'anno e trattati contre di errori di Estito dell'anno e trattati contre di elevativa con uno del più lillustri monumenti dell'oliquitosa escelassistra. |
| ILARIO I. Sardo ;           | 467                                                     | XLI/III. Confernò I tre Concili general di Nicea, di Efeso, e di Calcedonio; e con di Calcedonio; e con serio del Conferno di Calcedonio; e con serio del Internamento del Verbo. Rinnavo la scomunica contro Nestorio de Butieba, la la scomunica contro Nestorio de Butieba, la un Sinodo conveccio in Roma pubblicò cia-que essoni risguardanti le discipline, uno ciudio concentrana vi al deresto del Concilio Nicono, che vieta a el Vescovo di eleggersi il successore.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SIMPLICIO I, di Ti-<br>voli | 483                                                     | XLIX. În tempi difficili amministro la<br>Chiesa con gran prudenza e saggerza. Ordi-<br>no, che le oblazioni de fedeli si dividessero<br>in quattro parti, due delle quali servissero<br>al sosteulamento de Vescovi e del Clero; la<br>terzo alla fabbrica delle Chiese, e l'ultima<br>«1 sovrenimento dei pover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Felice III. Roma-<br>no     | 492                                                     | L. Rigettò il decreto dell'Imperator Ze-<br>none detto l' Enotico, o sia riunitivo. Pul-<br>minò l'onatenia contro Acacio Patriarea di<br>Costantinopoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Get asio I. Rome-<br>no     | 496                                                     | L.I. Celebrò in Roma un Concilio di 30<br>Vescovi, le cui defini con un decreto quali<br>sieno i libri Canonici del vecchio e nuovo Te-<br>stamento, e quali ie opere de Ss. Padri, che<br>possono leggersi senza pericolo, distinguen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NOMI<br>de'<br>PONTEFICI | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>re pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANASTASIO II. Romano     | 498                                                     | do i loro serluti autentici dagl'interpolati e apoeriii. Dichiario secrosanti quattre condi l'ecumentei. Seccici di Roma i Manichei confuto i revisi rinsscente de Pelagiani; ci latera de l'entre de l'estati de l'estati rinsscente de Pelagiani; ci la l'estati de l'estati |
| SIMMACO I. Sardo         | 514                                                     | SECOLO VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ORMISDA I. Campa         |                                                         | Antipapa, il quale dopo varie vicende fu cac-<br>ciato in estilo. Abrogò la legge d'Odoacre,<br>che non dovesse crearsi il Pontefice all'in-<br>saputa del Re d'Italia. Espulse di Roma i<br>Manichei. Sanziono ancora molti capi di Ec-<br>clesiastica disciplina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| no                       | 523                                                     | LIV. Esortò i Metropolitani della Spagna<br>a convocare una o almeno due volte l'anno<br>i Concili, giusta i sacri Canoni, Scacciò di<br>Roma i Manichei, e mandò i loro libri alle<br>fiamme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GIOVANNII, Tosca-        | 526                                                     | . L.V. Giustino Imperatore il primo di tut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FELICE IV. Beneventsno   | 530                                                     | ti fu de lui solennemente incoronato.  LPI. Diede opera ad edificare ed ornar le besiliche de' martiri, tra le pueli quelle di S. Cosmo e Damiano, che ancora esiste. Trasmise a Cesario Vescovo d'Arles le aures centenze di S. Agostino sulla Grazia e sul li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| NOMI<br>def 4     | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PONTEFICI         | Anno<br>te o<br>ro p                                    | [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | -                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BONIFACIO II. RO- |                                                         | bero arbitrio affin di preservare i fedeli dal-<br>l'errore de Semipelagioni. Ottenne da Ata-<br>larico. nipote e successore di Teodorico una<br>legge con suissi vietava di citare un Chierico<br>ad altro foro, che al Postiticio, Questo Pon-<br>tefice si distinse per l'umiltà, ila semplicità<br>del costume, e la liberalità verso i poveri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mano              | 532                                                     | LVII. Una parte del Clero innaleò al l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 7-1                                                     | Pontificato Dioscoro, ma questi dopo 29 gior-<br>ni nsci di vita, e così cessò lo scisma, e re-<br>sib Bonifacio. Egli sanziono i canoni del Con-<br>citio II di Orange, onde si pose un termine<br>alle dispute incessanti sull'errore del Semi-<br>pelagiani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GIOVANLI II. RO-  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AGAPITO I. Roma-  | 535                                                     | LVIII. Fn nemico implacabile della Si-<br>monia, che a' tempi suoi con iscandalo del-<br>l' nniversale predominava nella Chiesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| no                | 836                                                     | LIX. Rivocò l'anatema pronunciato da<br>Papa Bonifacio contro l'estinto Dioscoro.<br>Scomunicò e depose Antimo invasore della<br>sede di Costantiacpoli, ed invece di lui eles-<br>se, e consecrò Menna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SILVERIO I. Cam-  | 540                                                     | LX. En prima esiliato in Patara nella Li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vigilio 1. Roma-  | 510                                                     | cia , e poi rilegato nell'isola di l'almaria ,<br>ove peri di fame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| De                | 888                                                     | LAI. Perseguitò gli Eutichiani ; rinpovò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                         | Panatema contro gli Acedià, e confermo col-<br>la usa auterita il Concillo dicalcedonia. Sott-<br>to il suo Futilicato si ciclebrò per comando<br>di Giustidinan il V. Corcille corunenzio in<br>la Vicaria di Compania. Per consultato<br>il Tredoro Mopusesteno, la lettera di<br>la Veccoro di Glessa a Mari Presina, o gli<br>scritti di Tredorro Vescoro di Ciro contro<br>gli anatematismi di Cirillo. Sulle prime si<br>oppose Vigilio alla celebrazione di tal Con-<br>cile, sude fit occitato in cuiti, ma final-<br>cite, sude fit occitato in cuiti, ma final-<br>tice, di controlo di controlo di con-<br>trolo di con-<br>trolo di controlo di con-<br>trolo di con-<br>con-<br>trolo di con-<br>trolo di con-<br>con-<br>con-<br>con-<br>con-<br>con-<br>con-<br>con- |

| NOMI<br>de'              | Anno della mor-<br>te o fine(del lo-<br>ro pentificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PELAGIO I. Roma-         | 560                                                     | LXII. Confermò II V Concilio ecamenico,<br>e scomunicò tutti quelli, che si allontanasse-<br>ro dalla lettera di S. Leone, e dalla dottri-<br>na del Sinodo di Calcedonia. Si conservano<br>sedici decretali di lui.                                                                                                                                                                                                                |
| GIOVANNI III. Ro-        | . 573                                                   | 1.XIII. All'età di questo Pontefice co-<br>minciò il regno de' Longobardi in Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BENEORITO I. Ro-<br>mano | 578                                                     | LXIV. Dopo la morte di Glovanni la Chie-<br>sa fu priva del suo Pastore quasi per un an-<br>no. Eletto finalmente Benedetto I confermò<br>il V Conellio Ecumenico.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PELAGIO H. Roma-<br>no   | 590                                                     | LXV. Fu illustre per saviezza, modera-<br>zione, e virtu. Represse l'audacia di Giovan-<br>ni Patriarca di Costantinopoli detto il digiu-<br>natore, che osava di arrogarsi il titolo di Ve-<br>scovo Ecumenico, o sia universale; titolo che                                                                                                                                                                                       |
|                          | -                                                       | offendeva l'umiltà Apostolica; l'diritti del-<br>le altre Chiese Patriarcali, e soprattutto la<br>presmineuza della Romana.<br>I Suddiaconi della Sicilla, che mal soffe-<br>rivano la legge della continenza furono da<br>questo Pontefice obbligati ad osservarla.<br>A Pelagio successe Gregorio Magno, di cui                                                                                                                   |
|                          | 100                                                     | si farà menzione nel secolo seguente.  SECOLO VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GRECORIO Magno<br>Romano |                                                         | LXII. Spedi nella Gran-Brettagna Ago-<br>stito Monaco, ed altri uomini pii a propaga-<br>re in quelle regioni la fede di Cristo. Permi-<br>se al preti della Sardegna l'amministratione<br>della Cresina. Represse l'undecid di Giovan-<br>ni il algiomatore l'artirera di Costantinopoli<br>del primedi tutti l'intetie pre un'altri-<br>comincio ad appellarsi Servo de Servi di<br>Do. Istitui pi Litunie e lo Stationi, ritornò |
|                          |                                                         | a più grata armonia il canto Ecclesiastico<br>detto dal sno nome Gregoriano. Ordinò la<br>Liturgia, ed i riti Ecclesiastici. A buon di-<br>ritto dunque ebbe il nome di Magno, e ci at-<br>testa S. Idolfonso, che possedeva la santità                                                                                                                                                                                             |

| NOMI                           | mor-<br>1 10-                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de'                            | lella<br>ine de<br>rtifica                              | COSE MENORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PONTEFICE                      | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                |                                                         | di Antonio, l'eloquenza di Ciprimo, e la sa-<br>pienza d'Agostino. Esistono di ini gli egregi<br>Commentari della Sacra Scrittura, quattro il-<br>bri di Dialoghi, i suoi morali su di Giobbe,<br>l'Antifonario, e di il Sacramenterio,                                                                                                            |
| SABINIO I. Toscano.            | 606                                                     | - LXVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mano                           | 607                                                     | LXVIII. In un Concilio Romano vietò<br>sotto pena di scomunica di trattarsi del suc-<br>cessore del Pontefice, e di quaiunque Vesco-<br>ro se nou scorsi tre giorni dopo la morte.                                                                                                                                                                 |
| Bonifacio IV. Ro-<br>mano      | 615                                                     | LXIX. Il magnifico tempio dedicato da<br>M. Agrippa a tutti gli Dei, il Panteon, fu<br>da lui consecrato alia Madre del vero Dio, ed<br>a tutti Santi. lo un Coacilio tenuto repre-<br>se lo reio d'alcuni preti, i quali pretende-<br>vano che i monzei fossero eschisi dagli ulfi-<br>al sacerdotali, e dall'amministrazione de Sa-<br>cramenti. |
| Diobato I. Romano              | 618                                                     | LXX. Fu tanto illustro per santità , che<br>sano molti lebbrosi col bacio.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| politano                       | 625                                                     | LXXI. Rivendicò i dritti del sacro Asilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oxorio I. Campeno              | 638                                                     | LXXII. Depose Fortunato Patriarea di<br>Gray eretico e traditore della Repubblica.<br>Fu sempre alieno dall'eresia de Monoteitit,<br>quautunque sembrasse, che l'avesse favori-<br>ta col silenzio.                                                                                                                                                |
| no                             | 640                                                     | LXXIII. Colpi d'analema l'Ectesi pub-<br>blicata dail' Imperatore Eraclio.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Giovanni IV. Dal-<br>matino    | 642                                                     | L.X.VIV. Proscrisse in un Sinodo I erro-<br>re de Monoteiti , e l' Ectesi d' Eraclio , che<br>gli era favorevole , difendendo la dottrina<br>di Onorio , e purgandolo da ogni calunnia.                                                                                                                                                            |
| TROBORO I. Gero-<br>solimitano | 649                                                     | LXXV. Scomunicò Pirro Patriarca di Co-<br>stantinopoli con la penna intinta nel sangue<br>di Cristo. Fu condannato anche Paolo altro<br>Patriarca di Costantinopoli, per opera di cui                                                                                                                                                              |

| NOMI<br>de*<br>pontefici | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | х .                                                     | Costante imperatore pubblicò un decreto det-<br>to voigarmente Tipo, cel pretesto di conci-<br>liare la pace tra i Cattolici, e i Monoteliti.                                                                                                                          |
| Martino I. Toscano       | 655                                                     | LXXVI. In un Sinodo Lateranese, ove<br>intervennero 150 Vescovi, scomunicò gli ere-<br>tici antichi, e i Monoteliti, proscrisse anco-<br>ra l'Ectesi d'Eraclio, e il Tipo di Costante.                                                                                 |
| Eugeniol. Romano         | 687                                                     | LXXVII. Si distinse per la sua benigni-<br>tà, e singolare liberalità verso i poveri.                                                                                                                                                                                  |
| VITALIANO I. Com-        | 672                                                     | LXXVIII. Si crede che avesse introdot-<br>to nelle Chiese l'uso degli organi.                                                                                                                                                                                          |
| ADBORATO II. Ro-         | 676                                                     | LXXIX. Dichiardesenti dalla ginrisdizio<br>ne Vescovile i monaci dell'Abbadia di Tauro.                                                                                                                                                                                |
| Dono I. Romano           | 678                                                     | LXXX. Reparato Arcivescovo di Raven-<br>na fu obbligato a riconoscere l'autorità su-<br>periore della prima sede.                                                                                                                                                      |
| AGATONE Siciliano        | 682                                                     | LXXVI. In un Sinodo di 125 Vescovi<br>proscrisse l'eresia dei Monoteliti. Intimò il<br>sesto Concilio generale, cui presedette<br>per mezzo de suoi legati, e la sua lettera Sino-<br>dica fu accolta da l'adri del Concilio come<br>pronunciata dal labbro di Pietry. |
| LEONE II. Siciliano      | 683                                                     | LXXXII. Fu ilinstre per eloquenza, per<br>la scienza delle Divine Scritture, non che<br>dei greco e del iatino. Confermò il sesto Con-<br>tilio ecumenico.                                                                                                             |
| BENEDETTO II. Ro-        | 688                                                     | L.XXXIII. Ricevette dal Sinodo Toleta-<br>no 14 lettere, onde faceva intendere d'aver<br>accoito i decreti del sesto Concilio contro i<br>Monoteliti.                                                                                                                  |
| GIOVANNI V. Siro.        | <b>'686</b>                                             | LXXXIV. Era stato spedito da Agatone<br>nel sesto Concilio ecumenico come suo igato.                                                                                                                                                                                   |
| CONONE I. Trace          | 687                                                     | LXXXV. Fu rispettabile per l'età e per<br>la vita inpocente.                                                                                                                                                                                                           |

| NOMI<br>de'         | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                         | SECOLO VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SERGIO I. Siro      | 701                                                     | LXXXVI. Rigettò i canoni del Concilio<br>Trullano detto Quinisesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GIOVANNI VI. Gre-   | 705                                                     | LXXXVII. Fu sollecito nel redimere i<br>prigionieri. fatti da Glisulfo Longobardo Du-<br>ca di Benevento nell' invasione della Cam-<br>pania. Restituì alla sua sede Valfredo Arci-<br>vescovo di York deposto dal Re Alfredo, e<br>da Yuscovi dell' Inghilterra.                                                                                                    |
| GIOVANNI VII. Greeo | 707                                                     | LXXXVIII. Pregato da Giustiniano ad esaminare i canoni del Conellio Quinisesto, affinche rigetta ndo quei che eran discordi dalla Ecclesiastica disciplina, avesse confermato i rimanenti colla sua autorità, gli Iï rimise tutti all' Imperatore, senza alcun cangiamento.                                                                                          |
| SISINNIO I. Siro    | 708                                                     | LXXXIX. Una crudele artetica lo tolse improvvisamente di vita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| COSTANTINO I. Siro. | 713                                                     | XC. Invitato da Giustiniano II a Costantinopoli per dirimere la controversia su leanoni Trullani, fu accollo con tanto none in Nicomedia, che l'imperatore con la corona in capo si prostrò inaanzi a lui, e gli baciò il piede.                                                                                                                                     |
| GREGORIO II. Ro-    | 731                                                     | XCI. Estinse lo scisma anglicano di 180 anni tra i Britanni e gill Scotzesi stilla controversi di celebrar la Pasqua. Scommich Loone Issuro, che intimata avea guerra alle sacre Imagini. Septido Bosilacio nella Germania dilatò lu quelle regioni i confini della Chiesa, e rispose per lettere alle quisioni i morte su varl capi dell' Ecclesiastica disciplina. |
| Gregorio III. Siro  | 741                                                     | XCII. Difese gagliardemente il culto del-<br>le imagini, cosicché nella Basilica di S. Pie-<br>tro espose alla pubblica venerazione l'imma-<br>gine del Salvatore, della Vergine, e degli<br>Apostoll. Rispose per lettere a varie quistio-                                                                                                                          |

| NOMI                    | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | 10-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de'                     | della<br>fine<br>ontific                                | COSE ME, MORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PONTEFICI               | Anno<br>te o<br>ro pu                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                       |                                                         | ni propostegli da Bonifacio Apostolo de Ger-<br>mani, e tra le altre cose decretò, che ii bat-<br>tesimo conferito da Gentili in nome della<br>Trinità dovesse tenersi per valido.                                                                                                                                                                                                                             |
| ZACCARIA I. Greco       | 752                                                     | XCIII. Dichiarò esente dalla ginrisdizione Vescovile il Monustero Cassiuces. Rispondendo alle interrogazioni di Bonifacio, decretò, che fosso vaiido il battesimo conferito per Iguoranza di latino nella seguente forma : eso te baptizio in nomine Patria, et Filia et Spiritu Sancta. Sauzionò vari capi di disciplina.                                                                                     |
| STEFANO II. Roma-<br>no | 787                                                     | XCIV. In Francia rispose alcune cose ai<br>Vescovi della Chiesa Gallicana intorno al<br>battesimo, ai vincolo del matrimonio ed ai<br>giudizio de'Chiericl.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paolo I. Romano         | 767                                                     | XCV. Dimestrò un amor paterno verso<br>le vedove, i pupilit, i povert, gl'infermi,<br>e i carcerati. Mentre ancira agonizzava que-<br>sti, invese' lo sede di Pietro, Costantino isi-<br>co, il quale obbligio Gingio Veserovo di Pa-<br>lestrina ad ordinarlo. Dopo tredici mesi ne<br>fu sbaizato da Filippa Moneo faziosa ai pri<br>di lui, che bentosio dovette rinunziare alla<br>sua digolià momentanea. |
| STEPANO III. Ro-        | -                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mano                    | 772                                                     | XCVI. Convocato in Roma un Concillo<br>di Vescori Francesi ed Italiani seomunicò<br>l'antipapo Costantino; stabilì, che l'onor<br>del Pontificato dovesse darsi ai soii Preti, e<br>Diaconi.                                                                                                                                                                                                                   |
| ADRIANO I. Ro-          |                                                         | VCVII Dec all'ince Name desl'Inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mano                    | 795                                                     | XCVII. Per abbattere l'eresia degl'ico-<br>nomachi spedil suoi legati nel Concilio co-<br>menico Intimato a sua esortazione da Costan-<br>tino ed Irene. Coi suo consenso fu riunito da<br>Carlo M. di Francia nu Concilio contro gli<br>errori di Felice, ed Elipando.                                                                                                                                        |
|                         | 1                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| NOM I<br>de'               | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                         | SECOLO IX.                                                                                                                                                                                                                                    |
| LEONE II. Romano.          | 816                                                     | ACVIII. Convecè un Concillo in Roma,<br>e fulminò l'anatema contro Felice Urgelita-<br>no. Interrogato da' Vescovi della Gallia e<br>della Spagna sulla voce Filitoque inscrita nel                                                           |
|                            |                                                         | Simbolo Costantiuopolitano, invece d'ap-<br>provare tale aggiunta fe scolpire quel simbo-<br>lo in greca, e latina favella su due tavole d'ar-<br>gento, che furono riposte nel tempio di S.<br>Pietro. Si hanno dl lui 13 lettere decretali. |
| Mano                       | 824                                                     | XCIX                                                                                                                                                                                                                                          |
| DO<br>EUGENIO II. RO-      | 824                                                     | C                                                                                                                                                                                                                                             |
| meno                       | 827                                                     | CI. Decretò, che nella consecrazione dei<br>Pontefiel fossero presenti i legati dell'impe-<br>ratore per evitar inutili quistioni. Ragunò<br>in Roma nn Concilio, cui intervennero 82<br>Vescori per raffermare semprepiù la disci-           |
| VALENTINO I. Ro-           |                                                         | plina ecclesiastica.                                                                                                                                                                                                                          |
| mano                       | 827                                                     | CII                                                                                                                                                                                                                                           |
| mano                       | 844                                                     | CIII. Decretò ; che nella Galla e nella<br>Germania si celebrasse la solennità di Ognis-<br>santi ; come già praticavasi in Roma al 1 di<br>Novembre per decreto di Bonifacio IV.                                                             |
| Sergio II. Romano          | 847                                                     | CIV                                                                                                                                                                                                                                           |
| LEONE IV. Romano           | 855                                                     | CV. Convocò in Roma due Sinodi, col<br>primo de' quall pose freno al vizlo della si-<br>monia renduto troppo comune, coll'altro<br>aggiunse altri quattro canoni ai 38 d'Euge-<br>nio 11.                                                     |
| BENEDETTO III. Ro-<br>mano | 858                                                     | CVI. Un tale Anastaslo ad istigazione di<br>Arsenio Vescovo di Eugubio tento usurparsi<br>il Pontificato; ma il Clero ed il popolo di-<br>fesero l'elezione di Benedetto.                                                                     |
| Niccolò I, Romano          | 867                                                     | CVII. Studiossi di estinguere la rediviva<br>ercsia de' Teopasciti , non cha i deliri degi                                                                                                                                                    |

| de'                             | Anno della mor-<br>te o fiue del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 100                                                     | leonomachi, Scomunich Pario, , che intrusosi era nel Partirezto di Costantiapoji il nugo del legitum Pestore, ed interdisse preptumente il ministerio santo a Gregorio Veceroti, Sirama, che depose il Vecero Vecero di Samusa, che depose il Vecero Zaccarie e Rodosilo, , che sveno malamente dempiato al Tellico di legati in Castantiapoji. Interdisse ancora dall'impresso del che ricusto area di presentaria di Sindo Romano, e scomonico Lotario re di Lottaringia.                                                                                                     |
| ADRIANO II. Roma-<br>no         | 872                                                     | CVIII. Sconunicò per la terra rolla Fo-<br>rio in un Concilio tenuio la Bona. Ordinò a<br>Basilio Macedone, che per comporre le vose<br>della Chiesa d'oriente inimasse un Concilio<br>Ecumenico in Costantinopoli, cui presede<br>per nezzo de sono legati. Emano un inter-<br>detto generale contro il Clero edi il popolo<br>Napolitano, che ricussavon d'accogierei ilo-<br>ro santo Vescovo Attanasio circcino dalla<br>fratello, per opera di Sergio Bigliacho di suo<br>fratello, per opera di Sergio Bigliacho di suo<br>fratello, per opera di Sergio Bigliacho di suo |
| GIOVANNI VIII. Ro-              | 882                                                     | CIX. Creò Primate delle Gallie e della<br>Germania Asegiso Arcivescovo di Seno. Sco-<br>munico Formoso Vescovo di Porto in un Si-<br>nodo tenuto in Roma, e lo rilego nella Gallia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marino Falisco, o<br>Martino II | 884                                                     | CX. Rinnovò la scomunica contro Fozio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ADRIANO III<br>STRFANO V. RO-   | 885                                                     | CX1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mano                            | 891                                                     | CX11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Formoso di Porto,               | 896                                                     | CXIII. Secondando le premure de Ve-<br>scovi Orientali decretò, che tutti quelli, che<br>erano stati indirati nei sacri ordini da Fozio<br>fossero tenuti come laici, purche confessas-<br>sero il loro delitto, e ne implorassero per-<br>dono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BONIFACIO VI. To-               | 000                                                     | CXIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| NOMI<br>de'<br>PONTEFICI  | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STEFANO VI. Ro-<br>mano   | 897                                                     | CXV. Conferì di nuovo gli ordini sacti a<br>quel che erano stati ordinati da Formoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Romano Falisco            | 898                                                     | CXV1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GIOVANNI IX. di<br>Tiveli | 900                                                     | CXVII. Caccisto Sergio, il quale era sta-<br>to creato Pontelloc, in una sollevazione oc-<br>cupò la sede di Pietro. Celebrò due Concili<br>Imo in Roma, in Ravenan i Taltev, cel pri-<br>mo de quali annulli giun do dopo chi era mo-<br>ra, escommoti violatori del sepolero e del<br>cadavere di ini, nel secondo confermò tutto<br>ciò chi era stato derettato dal Simolo Ro- |
| BENEDETTO IV. Ro-         | 903                                                     | mano.  CXVIII. Consacrò Imperatore Ludovi- co III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LEONE V. d'Ardea.         | 903                                                     | CXIX. Dopo 30 giorni fu cacciato in pri-<br>gione da un tal Cristoforo Romano, che oc-<br>cupò la sua sede.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CRISTOFARO Ro-            | 904                                                     | CXX. Anch' egli incontrò la stessa sorte<br>di Leone, e în sostituito con violenza da Ser-<br>gio 111.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sengre III. Romano        | 911                                                     | CXXI. Represse i Foziani nell'Oriente,<br>restanrò la Basilica del Lateranese scossa<br>per un tremuolo, e la decorò con ornamen-<br>ti d'argento e d'oro.                                                                                                                                                                                                                        |
| ANASTASIO III. Ro-        | 913                                                     | CXXII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LANDO Sabino              | 914                                                     | СХХИІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| no                        | 928                                                     | CXXIV. Sotto il suo Pontificato fu con-<br>chiusa di nuovo la pace tra la Chiesa d'Orien-<br>te c d'Occidente.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LEONE VI. Romano.         | 929                                                     | CXXV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mano                      | 981                                                     | CXXII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| NOMI                                         | el lo-                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de'                                          | della<br>fine de<br>atifica                             | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PONTEFICE                                    | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GIOVANNI XI, Ro-<br>mano<br>LEONE VII, Roma- | 936                                                     | CXXVII                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NOSTEFANO VIII. Ger-                         | 939                                                     | CXXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MARINO II., o MAR-                           | 942                                                     | CXXIX                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TING III. Romano                             | 946                                                     | CXX X. Dette opera a ristabilire la disci-<br>plina della Chiesa, a restanrare i tempi, a<br>sollevare i poveri, e a sedare le discordi<br>trà Principi Cristiani. Era perito nelle sacra                                                                        |
| AGAPETO II. Roma-                            |                                                         | lettere e ne canoni.                                                                                                                                                                                                                                             |
| по                                           | 957                                                     | CXXXI. In un sinodo romano approvò<br>la condanna emanata in altro Concilio cou-<br>tro il Vescovo Ugone, e scomunicò il Conte                                                                                                                                   |
| GIOVANNI XII. Ro-                            |                                                         | Ugo, ribelle a Ludovico.                                                                                                                                                                                                                                         |
| mano                                         | 964                                                     | CXXXII. Fu intruso nella sna sede Leo<br>ne VIII; ma dopo due mesi ne fu cacciato.                                                                                                                                                                               |
| BENEDETTO V. Ro-<br>mado                     | 964                                                     | CXXXIII                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mano                                         | 972 -                                                   | CAXXIV. Fatta nna ribellione in Roma<br>da Roffredo, Prefetto della Gittà, si ricove-<br>rò in Capua, dove accolto umanissima mente<br>da Pandulfo Principe Capuano, istituì colà<br>un Arcivescovado, e lo conferì in prima a<br>Giovanni fratello di Pandulfo. |
| BENEDETTO VI. Ro-                            | 974                                                     | CXXXV. Fu usurpata la sua sede da<br>Francone Cardinale fucinoroso, che assunse<br>il nome di Bonifacio VII, e dopo un mese<br>fuggi per timore in Costantinopoli.                                                                                               |
| Dono II. Romano<br>BENEDETTO VII. Ro-        | 975                                                     | CXXXVI                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mano                                         | 984                                                     | CXXXVII. Convocò in Roma dne Concili, nell'uno de quali condannò l'antipapa<br>Bonifacio VII, e nell'altro i Simoniaci.                                                                                                                                          |
| Vese                                         | 985                                                     | CXXXVIII. Fn avvelenato da Bonifa-<br>cio VII, che di Costantinopoli era tornato<br>in Roma.                                                                                                                                                                     |
| GIOVANNI XV. Ro-                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mano                                         | 985                                                     | CXXXIX. Voleva usurpargli la sede di                                                                                                                                                                                                                             |

| NOM1 . de' : PONTEFICI               | ANNO della mor-<br>te o fine del 10-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                         | Pietro il Vescovo di Piacenza, che s'impose<br>il nome di Giovanni XVI, ma tornò vana ogni<br>opera, e questi pagò il fio della sua temerità                                                                                             |
| GREGORIO V. Sas-<br>sone             | 999                                                     | CXL. In un Concilio dichiarò nullo il ma<br>trimonio di Roberto re di Francia con Berta<br>sua consanguinta, e minacciò di scomunicar-<br>lo, se non l'avesse abbandonata.                                                               |
|                                      |                                                         | SECOLO XI.                                                                                                                                                                                                                               |
| SILVESTRO 11. Gua-<br>scone          | 1003                                                    | CXLI. Creò re Stelano Duca d'Ungheria,<br>che avea convertito la sua provincia alla fe-<br>de di Cristo, e concedette si a lul, che a suol<br>successori il diritto di portare innanzi il ves-<br>sillo di nostra salnte.                |
| GIOVANNI XVII.Ro-                    | 1003                                                    | CXLII                                                                                                                                                                                                                                    |
| GIOVANNI XVIH.<br>Romano             | 1009                                                    | CXLIII. Sotio il suo Pontificato ai con-<br>chiuse la pace tra la Chiesa di Roma, e quel-<br>la di Costantinopoll. Spedì a' Russi il Ve-<br>scovo Brunone, affinche gli avesse istruiti<br>nella fede Cristiana.                         |
| SERGIO IV. Romano<br>BENEDETTO VIII. | 1009                                                    | CXLIV. Fu liberale verso i poveri.                                                                                                                                                                                                       |
| Romano                               | 1024                                                    | CXLV. En seacciato dalla sua sede da<br>Gregorio antipapa, ma il re Errico ve lo re-<br>stitui. Ordino che fossero condannati a mor-<br>te i Giudei che in Roma il Venerdi Santo<br>schernivano l'effigie di Cristo.                     |
| mano                                 | 1033                                                    | CXLVI. Sotto il suo Pontificato si rup-<br>pe di nuovo la pace tra la Chiesa Latina e<br>la Greca.                                                                                                                                       |
| BENEDETTO IX. Ro-                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| mano                                 | 1044                                                    | CXLVII. S'intruse nel suo luogo Gio-<br>vanni Vescovo di Sabina, che s'impose il<br>nome di Silvestro III, ma.anch'egli ne fu<br>scacciato da Giovanni Graziano, che ottenne<br>il Papato simoniacamente, e si appello Gre-<br>gorio VI. |
| CLEMENTE II. Sas-                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| sone                                 | 1047                                                    | CXLVIII. Sanzionò, che chiunque si fos-                                                                                                                                                                                                  |

| NOMI<br>de'                                                | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PONTEFICI                                                  | te o fin                                                | COSE MEMORABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DAMASQ II. BAVATO LEONE IX. di Tulio VITTORE II. Ger- mano | -                                                       | se presentato ad nn Yescovo simonisco pre- essere ordinato, potesse esercitare l'ordine ricevato dopo quaranta giorni di penilenza.  C.J., Rimà vari Coscilli per estilaguere il vito della simonis, matrimoni de' Chier- tio del Na imonis, matrimoni de' Chier- tio, e l'eresia di Berragario.  C.J., Rimon's Pasatama contro quei, che aliansascori beria cerclesiastici.  C.J.J., Litterdices i matrimoni de'Chierici, e le coste de' cossessavioti. Glifi soccassivoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | -                                                       | e le nozze de consanguinei, in it a ostuturei<br>illegittimamente Giovanni Mincio Vescovo<br>di Velletri, che sotto il nome di Benedetto<br>X, avendo occupato il Pontificato nove mesi<br>e venti giorni, non è perciò annoverato tra<br>Pontefici legittimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NICOLA II. Ailobroge                                       | 1061                                                    | CLIII. In un Concilio di 143 Vescori, convocato in Roma, scomunicò i Simoniari, ed i Nicolalii. Berengario in obbligato a confessare ia verità del corpo e sangue di Gesi Cristo nell' Baccaristia, e dare alle fiamme il libro di Giovanni Erigena, ed a Vescoi Cardinali in devoluta specialmente l'elezione del Postelice, non senta il consenso degli altri Cardinali, del Clero e del popolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ALESSATORO II, MI-                                         | 1073                                                    | G.J.F. Va intruor natia san sede. Cado. 8, Venovo fi Prana, cha "imposi I nom del Omorio II. Indanto il treo Prottoficto in un Cancillo di I dopo più Vescori, tentuto in Roma, rimovo i decreti di Laconi IX. Celto di Canto II. Canto il Californi di monio di Canto il Canto II. Catto il Californi di monio di Canto il canto il Californi di monio di Canto il canto i |

| NOMI<br>de'                | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gradenio VII. To-<br>scano | 1085                                                    | la mitra all'Abate di S. Agostino in Cantor-<br>bery, ed all'Abate della Cava. Istituì nella<br>Chesa del Laterano la Vita comune de Chie-<br>rici regolari.  C.F.P. Gelerio in Roma molti Concili con-<br>troi s'imoniaci ed i Nicolaiti. In questi san-<br>tino), che non dovesse conferrii il sacra-<br>ziono, che non dovesse conferrii il sacra-<br>tiono, che non dovesse conferrii il sacra-<br>toro, professato un cellinio perpetuo. Fulnicola<br>a scomunica contro i Chierici, che ricevesse-<br>ro da Istici I' investitara del benefici, e gii<br>sessi listic, che il davano. Errelo Vi non vol-<br>tessa listic, che il davano. Errelo Vi non vol-<br>berto Arcivescovo di Ravensa, che assunse<br>il nome di Clemente III: ma questi fu soc-<br>municato dal successore del legitimo Poa-<br>municato dal successore del legitimo Poa- |
| VITTORE III. Beneveniano   | 1087                                                    | CLPI. Scomminė Ugo Arcivescoro di Lione, e Ricerado Abbate di Marsiglia per le loro macchimationi contro Il Protteffee. Chierici de loro macchimationi contro Il Protteffee. Chierici non ricevessero da loro l'investituar di sicuna dignità Ecclesissica sotto pena di scommanica agil ani ed agil altri; e probib aza, e dell' Escaristia agli cretici, ed si Simoniaci.  CLPIII. Rimoro Il matema contro Errico IV. Per opera di questo Pontefee ad Concilid di Clermont in decretata la sacra guerra per liberare in Terra Santa, e specialmenti la specialmenti la specialmenti si specialmenti si specialmenti also della titransimi si protterio del Signore dal la titransimi si concessonati. Dichiarò sto legato Apstolico Ruggiero Conte di Calabria e Sicilia, dal quate privilegio che origine li tri-                                   |

| NOMI<br>de'                                      | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PONTEFICE                                        | Anno della<br>te o fine de<br>ro pontifica              | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                    |
|                                                  | -                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                  |                                                         | SECOLO XII.                                                                                                                                                                                        |
| PASQUALE. II. To-<br>scano                       | 1118                                                    | CLVIII. Scomanicò l'antipapa Guberto,<br>e tre altri pseudo-pontefici, cioè Alberto,<br>Teodorico, e Magninulfo detto Silvestro IV.                                                                |
| GELASIO II. Napo-                                | 1119                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| litano                                           | 1119                                                    | CLIX. Per opera del re Errico s'intruse<br>nel suo luogo l'antipapa Maurizio, Yescovo<br>di Braga, detto Gregorio VIII, ma Gelasio<br>in un Concilio tenuto in Capua scomunicò<br>l'uno e l'altro. |
| CALLISTO II. di                                  | 1124                                                    | CI V N. II                                                                                                                                                                                         |
| Borgog na                                        | 1124                                                    | CLX. Rinchiuse nella fortezza del cou-<br>vento della Cava lo pseudo-Puntefice Grego-<br>rio VIII.                                                                                                 |
| ONOBIO II. Bologne-                              | 1130                                                    | arm -                                                                                                                                                                                              |
| se                                               | 1130                                                    | CLXI. Depose Auselmo Vescovo di Mila-<br>no. Conferì il Ducato di Puglia a Ruggiero<br>Conte della Sicilia,                                                                                        |
| INNOCENZO II. Ro-                                | 1143                                                    | CLXII. Fu tarbato sulla sede di Pietro                                                                                                                                                             |
|                                                  |                                                         | da due antipapi, eloè da un tal Pietro Leo-<br>ne, detto Anacleto III, e da un certo Grego-<br>rio, detto Vittore II. Dopo uno selsma di                                                           |
|                                                  |                                                         | anni otto in circa fu data la pace alla Chie-<br>sa, che lo riconobbe per legittimo Pontefice.                                                                                                     |
|                                                  |                                                         | L'anno 1139 convocó nella Basilica del La-<br>terano un Concilio Ecumenico, e condannò<br>gli errori di Abailardo, e di Arnaldo da<br>Brescia.                                                     |
| Con 11 To                                        |                                                         | Brescia.                                                                                                                                                                                           |
| CELESTINO II. To-<br>scano<br>Lucio_II. Bologne- | 1144                                                    | CLXIII                                                                                                                                                                                             |
| Se<br>EUGENIO III. Tosca-                        | 1145.                                                   | CLXIV                                                                                                                                                                                              |
| no                                               | 1153                                                    | CLXV. Fu discepolo di S. Bernardo.                                                                                                                                                                 |
| ANASTASIO IV.Ro-<br>mano                         | 1154                                                    | CLXVI                                                                                                                                                                                              |
| se                                               | 1159                                                    | CLXVII. Ebbe a sostenere gravi conte-<br>se con Guglielmo I re della Sicilia, che ave-<br>va usurpato i beni della Chiesa, con eni eb-<br>be finalimente un Concordato.                            |
| ALESSANDRO III.                                  | 1181                                                    | CLXVIII. Fu molestato da tre antipapi,                                                                                                                                                             |

| NOMI<br>de'-                             | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                         | da un certo Ottaviano. Romano, desto Viltore IV. da Guido di Corea, duto Pesquesti II. de di Giorna di Capetra, detto Capetra de la Capetra de Capetra d |
| Lucio III. Lucchese<br>Unnano III. Mila- | 1185                                                    | CLXIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GREGORIO VIII. Be-                       | 1187                                                    | CLXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CLEMENTE III. Ro-                        | 1191                                                    | CLXXII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CELESTINO III. Ro-                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mano                                     | 1198                                                    | CLXXIII. Sostenne con molti decreti<br>l'ecclesiastica disciplina, e sanzionò fra le<br>altre cose, che i fanciulli presentati de geni<br>tori a monasteri, toccando l'età adulta, ne<br>potessero uscire a loro talento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          |                                                         | SECOLO XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Innocenzo III.<br>d' Anagui              | 1216                                                    | CLXXIV, Dotto in sacra Teologia e nel-<br>l' uno , e nell'altro diritto ; in obbligato ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | , .                                                     | occupere la sede di Pietro nell'età di 37 an-<br>ni. Ristabilì la dignità della Chiesa indebo<br>lita dai re della Germania, e dell'Italia, e<br>dal popole amante dell'antica libertà. Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | :                                                       | sistette gagliardemente agli Albigesi; termi<br>nò la lite tra la Chiesa di Torino e quella d<br>Dola, e volle che questa come suffraganer<br>fosse soggetta a quella come Metropoli. Ful-<br>minò l'interdetto delle sacre fonzioni contr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          |                                                         | lutto il regno della Francia pel divorzio de<br>di lul re Filippo dalla sua consorte. Incoro<br>nò in Roma Pietro II re degli Aragonesi, i<br>quale giurò fedeltà ed ubbidienza alla sant.<br>Sedo, ed in contracambio dichiarò il suo re<br>gno tributario della Chiesa Romana. Scomn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,                                        |                                                         | nicò e privò del regno Giovanni senza terra<br>re d'Inghilterra, che travagliava la Chie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| NOMI<br>de'<br>PONTEFICI                                   | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оховіо III. Roma-                                          | 1227                                                    | ss Anglesna. Il primo di tutti isituo gl'in<br>quistori della fote Cattolica. Si studio<br>comporte la pace tra la Chiesa Greace de Ro-<br>mana, dimostrando lumino-samenti i prima<br>dell'attima, estituiti i lutare i all'absi-<br>diema ed all'assequio. Tesse Sossantingon<br>le Paisstana, intimo il Concilio Lateranese II<br>Paisstana, intimo il Concilio Lateranese II<br>ecumenio XII, alfinche tra la latte con se<br>fosse decretata la sacra guerra. Paritti de<br>Compa per adente la discordia tra Genorie<br>e l'issain, met in Terngia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                                         | dine de Predicatóri, fondato da S. Domeni-<br>co, a cui inclusarion istituir à Officio del<br>Maestro del sacro Palazro; come mocora nel<br>1223 approvo la regola di S. Francesco d'As-<br>sisi. Ricorrendo la Natività del Signore in<br>giorno di Venerdi o di Sabato, permise ad<br>ogni cristimo di mangiar carme, purche<br>non fosse obbligato con voto al digituno, o<br>all'astinenza delle carul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GREGORIO IX. di                                            | 1241                                                    | C./.X.V.I. Tradito de Federico II nelle spedialos di Terra Santa, la sommito e sciogei suoi sudditi dal giramento di fedita, Fece riunito lun sol volume le doctata, Fece riunito lun sol volume le doctata, Fece riunito lun sol volume le doctata del prantefet, affinche si fessero osserate nelle pubblica seno le, il grimo concoletta si secredid (edi' legionale riunita, es pipata en lele pubblica seno le, il grimo concoletta si secredid (edi' legionale riunitata del legionale del legionale riunitata del legio |
| CELESTINO IV. Mi-<br>lanese<br>INNOCENZO IV. Ge-<br>novese | 1241                                                    | CLXXVIII CLXXVIII. Convocò in Lione il XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NOMI                        | nor-                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de'                         | della<br>ne de<br>otific                                | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PONTEFICE                   | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alessandro IV. di<br>Anagui | , 1261                                                  | dell'impero Federico II. Concedette a' Cae<br>dinail della Chiesa Romana il Cappello res<br>os. Semanio autora Corrado, ilgituolo de<br>Federico, Dotto in giurisprudera, serias<br>danne, come della sun libra della Peccali<br>allo della come della sun libra della peccali<br>LAXAX. Condannò II libra di Guigletto<br>CLAXIX. Condannò II libra di Guigletto<br>designati delle Chiese Cattedrali fosocro<br>dinait fra sel menci. Per rimire più facili<br>contanti can della contanti con della contanti can<br>quella di recture II simbolo senza il se<br>giunta della poce Filipore, purche sentissa |
| URBANO IV. Francese         | 1264                                                    | le stesse cose che la latina.  **CLXXX. Istitn) la Festa del Corpo d  Cristo, da doversi celebrare ogni anno i giovedi depo l'ottava di Pentecoste, e pro-  curò, che per S. Tommaso d'Aquino si sori vesse l'ufficio proprio della medesima solen-  nità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CLEMENTE IV. Fran-<br>cese  | 1268                                                    | CLXXXI. Fu peritissimo nel Diritto.<br>Consecrò re delle due Sicilie Carlo Cointe<br>d'Angiò, e fratello di S. Ludovico re de<br>Francesi, col patto di offerire ogni auno al<br>Pontefice nella festività di S. Pietro ottomi-<br>la once d'oro, e un cavallo hianco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GREGORIO X. di              |                                                         | ia once d oro, e un cavallo nianco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Piacenza                    | 1276                                                    | CLXXXII. Frima di seggliere queste Pontefice, i Cardinali erano stati discordi per tre anni. Si studio sgli di conchiudere la pace tre i Greci ed i Latini. Intimò un Concillo ecumencio in Lione, ed ogni cura rivolso per sedare le gravi contese tra i Guel- de di Ghibellini, i primi de' quali si tenevano dalla parte del Romano Pontefice, e gli altri di Federico II.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Innocenzo V. dl<br>Borgogna | 1276                                                    | CLXXXIII. Ci restano di nn tal Ponte-<br>fice i commentari sui libri delle sentenze<br>ed altre opere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ABRIANO V. Geno-            | 1276                                                    | CLXXXIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| NOMI                                                                                        | 1 lo-                                                   | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de'                                                                                         | ella<br>ne de<br>tifica                                 | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PONTEFICE .                                                                                 | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | Till moves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GIOVANNI XX. det- to volgarmente XXI. Portogbese. NINCEA III. ROME BIARTINO IV. Fran- crese | 1277<br>1281<br>1283                                    | CLXXXV  CLXXXVI., Procurò che da Radulfo Angusto della Germania fossero confermati tut i privilegi concediui alla Chiesa Radulfo Angusto della Germania fossero confermati tut i privilegi concediui alla Chiesa Rusta degli imperatori e da Re.  CLXXXVII. Somuniaci gli autori della fanosa congiura detta il Vespro siciliano scoppita ni 200 Marco 1282 il giora della prace di controlo della consenia della di controlo della consenia procedia sicilia.  CLXXXVIII. Somiemo il revita della controlo della |
| NICOLA IV. A scola-                                                                         | 1292                                                    | of cut of a lamb the 3 phyrovaent or me degit framiti di 5. Agostino. Confanni una setta di Mendicanti riunti sotto il no me deli ordine degiti Agostili.  CLXXXIX. Spedi a varie nazioni bandiori exangelici, per opera dei quali fiori le religion cristiana, massine appo i Tartari A lui si attribuiscono dei commentari su Maestro delle sentenze, e sulla secra Scritura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CELESTINO V. Napolitano                                                                     | 1294                                                    | CXC. Pris della sua elezione i Cardinal furono discordi per due anni e tre mesi. Vol· le essere conscerato in Aquila, entrando i quella-città su d'un asinello preceduto da re di Sicilia e d'Ungberia. Confermó l'ordi ne dei Celestini istituito da Iul. Non potendo sostener le cure del Pouteficato io riumu ziò apontaneamente dopo 5 mesi ed 8 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bonifacio VIII.<br>d'Anagni                                                                 | 1303                                                    | SECOLO XIV.  CXCI. Ordino, che si celebrasse il Gin bileo ogni cento anni. Ebbe a sostenere gra vi contese con Filippo il bello, re dei Fran cesi: scomunico ed aggiudico il, suo regn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| NOMI<br>de'<br>PONTEFICI                       | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benedetto XI. Tre-                             |                                                         | ad Alberto duca di Austrie. Canonizzò Lu-<br>dovico IX re di Francia. Aggiunse ai cinque<br>libri decretall di Gregorio IX un'altro libro<br>raccolto d'ordice suo, detto perciò il sesto<br>delle Decretali.                                                                                                                                                                                                             |
| visano                                         | 1301                                                    | CXCII. Il costul nome si rinviene regi-<br>strato nel Catalogo de Beatl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GIOVANNI XXII. Francese                        | 1314                                                    | CXCIII. Trasferì l'Apostolica sede in<br>Avignone, ove.menò integerrima vita: lerò<br>via quei Cavalieri, che avean nome Templa-<br>ri. In Vienna celebrò un Concilio, e raccol-<br>se insleme le Decretali dette Clementine.                                                                                                                                                                                             |
|                                                | 1334                                                    | CXCIV. Sotto il costui Pontificato com-<br>parve in campo lo ascisma di Pietro di Cor-<br>baria, de' Frati Minori, nonche la setta di<br>quegli spiriti profani, che si acquistarono<br>il nome di Beggine e Fraticelli, e che furno<br>ututi condannati. Tenne in freno l'avarizia<br>e l'ambizione del Clero: annulb le asserzio-<br>ni di Giovanni di Gand; promulgò le Cle-<br>mentine, cui saggiunes E Estravaganti. |
| BENEDETTO XII. di<br>Tolosa<br>CLEMENTE VI. di | 1312                                                    | CXCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Limoges                                        | 1352                                                    | CXCVI. Fermò, che ogni 50 anni aves-<br>se luogo il Giubbileo. Uni Avignone all'im-<br>pero della Chiesa nell'anno 1317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Innocenzo VI. di<br>Limoges                    | 1362                                                    | CNCI'II. Dotto nella scienza dei cano-<br>ni, ed assai benelico inverso i poverelli di<br>Cristo. Prescrisse la residenza ai Preti, ed<br>agli altri beneliciati ecelesiastici sotto pena<br>di scomunica.                                                                                                                                                                                                                |
| URBANO V, Francesc                             | 1370                                                    | CACFIII. Dopo aver acchetato molte di<br>scordie, nel festivo gierno dell' Evangelisto<br>S. Luca, ricetè l'abjura dello seisma di Gio<br>vanni Palcologo, imperatore della Grecia.                                                                                                                                                                                                                                       |
| GREGORIO XI. di<br>Limoges                     | 1378                                                    | CXCIX. Condannò l'eresia di Wicleffo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vol. I.                                        | 1389                                                    | CC. Ordino, che il Ginbbileo si celebras-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NOMI<br>de'                  | 'Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | -                                                        | se ogni 33 anni. Sebbene debiti onori rendu-<br>ti gli Tossero da Cardinali, nondimeno alcu-<br>ni di questi dessero Antippa Riberto.<br>Pia di Cardinali di Cardinali di Cardinali di Cardinali di<br>La di Caldinali di Cardinali di Cardinali di Cardinali di<br>La di Cardinali di Cardinali di Cardinali di Cardinali di<br>La di Cardinali di Cardinali di Cardinali di Cardinali di<br>La di Cardinali di Ca |
| BONIFACIO IX Na-             |                                                          | SECOLO XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| politano                     | 1403                                                     | CCI. Ordino, che i beni delle Chiese, dei<br>Cenobì, e degli spedali dei Pellegrini non<br>si potessero iocare o darsi In enfiteusi al di<br>là di tre anni. Fu ancora eletto in'Aviguone<br>nell'anno 1394 Benedetto XIII Antipapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nnocenzo VII. Sul-<br>monese | 1406                                                     | CCII. S) per la profonda conoscenza del-<br>l'uno e dell'altro diritto, che per la probi-<br>tà dei costumi si meritò le lodi di molti sto-<br>rici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GREGORIO XII, Ve-<br>neziano | 1409                                                     | CCIII. Giurò di rinunciare il Pontifica-<br>to se fosse stato d'uppo per estinguere lo<br>scisma, purché l'antipapa Pietro de Luna<br>l'avesse rinnnciato anch'egil. Lanode fu rin-<br>nito un concilio in Pisa, over fu eletto pru-<br>dentemente nu novello Pontefice, cioè Ales-<br>sandro-V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ALESSANDRO V. di             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Candia                       | 1410                                                     | CCIV. Improvvisa morte lo tolse ai mortali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Napolitano                   | 1415                                                     | CCV. Confermò la decisione del concilio<br>Pisano contro l' Antipapa Benedetto XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MARTINO V. Ro-               | 1                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mano,                        | 1431                                                     | CCVI. Dopo la morte dell'antipapa Be-<br>nedetto XIII, fu creato Pseudo-Pontelice E-<br>gidio Mugnos coi nome di Clemente VIII.<br>Depose costui le Pontificie insegne, e ubbi-<br>diente mostrossi a Martino V, il quale inte-<br>ramente sradico quello scisma, che pose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F                            |                                                          | tanto scompiglio nella Chiesa di Dio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erganio IV. Vene-            | 1                                                        | CCVII. Convocò in Firenze un concilio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NOM1<br>de'                          | ANNO della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niccolò V. di Sarzana                | 1455                                                    | onde riunire i Greei alla Chiesa Latina. Il concilio di Basilea promulgò iniqua sentenzaturo castui, e la eletto a Facutio-Fonte Felice Y.  CCFIII. Pa egli oma i riconosciuto e dai Principi e da Re come supremo capo della Chiesa. A lui chinossi Felice Y, che ando di poi a menare solinga vitis. |
| lentino                              | 1458                                                    | CCIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pro II. Senese                       | 1464                                                    | CCX. Condannò l'appello al faturo con-<br>cilio : annullò gli atti del concilio di Basilea.                                                                                                                                                                                                            |
| Paolo II. Veneziano                  | 1471                                                    | CCXI. Non volle pronunciare i ginra-<br>menti soliti a darsi dagli eletti Pontetici.                                                                                                                                                                                                                   |
| Siato IV. Ligure  Innocenzo VII. Ge- | 1484                                                    | CCXII. Studiossi a distruggere l'eresia<br>degli Ussiti. Permise che per l'universa Chie-<br>sa si celebrasse la festività dell'immacolato<br>concepimento della Vergine.                                                                                                                              |
| novese                               | 1492                                                    | CCXIII. Conciliò la pace fra l grand<br>Principi, fu difensore della libertà Eccle<br>siastica. Ebbe da Bajazete in dono la lancia<br>che ferì il secro lato di Cristo nostro Signore                                                                                                                  |
| ALESSANDRO VI.                       | 1503                                                    | SECOLO XVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pio III. Senese                      | 1503                                                    | CCXV                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Giulio II. Savonese                  | 1513                                                    | CCXVI. Contro il Conciliabolo Pisani<br>intimò il concilio V Lateranese ecumenico<br>di cui non vide la fine, perocche la mort<br>lo toles a mortali.                                                                                                                                                  |
| LEONE X. Fioren-                     | 1521                                                    | CCXVII. Diè egli fine al V Concilio La<br>teranese. Proscrisse gli articoli di Luter<br>contro la sede Romana.                                                                                                                                                                                         |
| ADRIANO VI                           | 1523                                                    | CCXVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| NOMI                                             | 1 lo-                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| đe'                                              | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PONTEFICE                                        | Anno<br>te o<br>ro p                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CLEMENTE VII. Fio-                               | 1534                                                    | CCXIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paolo III.Romano                                 | 1544                                                    | CCXX. Fn egli autore di quella Bolla<br>che addimandasi in Coena Domini. Dires-<br>se le spirituali armi contro Errico VIII re<br>d'Inghillerra, ed affinche reprimer potesse<br>l'eresie intimò un concilio ecumenico.                                                                                                                                     |
| Greno III. Romano                                | 1355                                                    | CCXXI. Richiamò il Concilio Tridenti-<br>no, che già erasi interrotto, condannò i li-<br>bri degli eretici; ed ogni suo studio e cura<br>pose per riunire al grembo di Santa Chiesa<br>il regno Anglicano.                                                                                                                                                  |
| MARCELLO II. Po-<br>liziano<br>PAOLO IV. Napoli- | 1555                                                    | CCXXII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tano                                             | 1559                                                    | CC XXIII. Senza mai cessare, pugnò per la fede ortodossa, e di ampl privilegi muni il Tribunale della santa inquisizione. Ricordò al Vescovì il dovere della residenza. Procende di formare un indice di libri probitti, fulminando la scomunica contro quelli che il legessero, e ritenessero. Restitula la forma dell'antico Breviario al divino ufficio. |
| Pio IV. Milanese                                 | 1565                                                    | CCXXIV. Confermò non men che diè<br>compimento al concilio Tridentino.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P10 V. Alessandrino                              | 1572                                                    | CCXXV. Fu assa' sollecito nel difende-<br>re la cristiana fede.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GREGORIO XIII. Bo-<br>lognese                    | 1585                                                    | ccxxvi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sisto V. Piceno                                  | 1590                                                    | CCXXVII. A lni debbesi la istituzione,<br>o la riforma di quasi tutte le Romane Con-<br>gregazioni di Cardinali.                                                                                                                                                                                                                                            |
| GREGORIO XIV. Mi-                                | 1590                                                    | CCXXVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lanese                                           | 1591                                                    | CCXXIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lognese                                          | 1591                                                    | CCXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| NOMI<br>de'                   | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLEMENTE VIII. Fiorentino     | 1605                                                    | SECOLO XVII.  CCXXXI. Depose Errico IV re della Gal- lia, che nnito erasi agli cretici, ma profes- sando questi di poi la cattolica fede, fu as- soluto dall'anatema e quindi ricevulo matema.                           |
|                               |                                                         | grembo di S. Chiesa per dirimere le tante<br>controversie insorte mercè la dottrina di Lu-<br>dovico Molina Intorno la concordia del libe-<br>ro arbitrio colla grazia, istituì la Congrega-<br>zione detta de Auxiliis. |
| LEONE XI. Fioren-             | 1603                                                    | CCXXXII                                                                                                                                                                                                                  |
| PAOLO V. Senese               | 1621                                                    | CCXXXIII. Die fine alle dispute de Au-<br>ziliis intimando silenzio sì all'una, che al-<br>l'altra parte, riservando il giudizio all'A-<br>postolica Sede.                                                               |
| GREGORIO XV. Bo-              | 1623                                                    | CCXXXIV. Istitui la Congregazione det-<br>ta de propaganda Fide.                                                                                                                                                         |
| URBANO VIII, Fio-             | 1644                                                    | CCXXXV. È a lul dovuta la correzione<br>del Pontificale , del Breviario , del Rituale ,<br>e del Martirologio.                                                                                                           |
| INNOCENZO X. Ro-              | 1655                                                    | CCXXXVI. Proscrisse le cinque propo-<br>sizioni di Giansenio.                                                                                                                                                            |
| ALESSANDRO VII,Se-<br>nese    | 1667                                                    | CCXXXVII. Condannò novellamente le<br>cinque proposizioni di Giausenlo nel senso<br>inteso dall'autore.                                                                                                                  |
| CLEMENTE IX. di<br>Pistoja    | 1669                                                    | CCXXXVIII                                                                                                                                                                                                                |
| CLEMENTE X. Ro-               | 1676                                                    | CCXXXIX                                                                                                                                                                                                                  |
| Innocenzo X1. Co-<br>masco    | 1689                                                    | c CCXL. Allorché il Clero Gallicano mise<br>in campo i quattro articoli a tutti notl, ll<br>Santo Padre significò l suol lamenti con le<br>parole della Cantica: Fili matris meae pu-<br>gnaverant contra me.            |
| ALESSANDRO VIII.<br>Veneziano | 1691                                                    | CCXLI. Condanno molte proposizioni e<br>fra le altre quella del peccato filosofico. Pro-<br>scrisse ancora le tesi del Clero Gallicano.                                                                                  |

| NOMI<br>de'                   | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE NEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INNOCENZO XII.Na-<br>politano | 1700                                                    | . SECOLO XVIII.  CCXLII. Proibì a' Chierici di portare le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CLEMENTE XI. d'Ur-            |                                                         | finte chiome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| blno                          | 1721                                                    | CCXLII. Difensore dell' Ecclesiastica<br>giurisdizione, studiossi di abolire la regia<br>Monarchia di Sicilia. Pubblicò contro I Gian-<br>senisti la costituzione Vineam Domini. Ab-<br>biamo di lui le ometie, ed altri scritti, che<br>dette in lace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INNOCENZO XIII.               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Romano                        | 1724                                                    | CCXLIV. Profib a' Laici d' Indossare le<br>vestimenta de' Chierici. Con lettere aposto-<br>liche confermò la dottrina della gratuita pre<br>destinazione, e della grazia per se stessa ef-<br>ficace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Romano                        | 1730                                                    | CCXLV. Restitnì il tribunale della re-<br>gia monarchia in Sicilia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CLEMENTE XII. Flo-<br>rentino | 1740                                                    | CEXLVI. Concesse l'uso del Pallio ei<br>Pastori della Chiesa Aretina, confermò per<br>legati nella fede gli ahitatori del monte Li-<br>hano; fu assai indulgente e bencitco a' Sas-<br>soni, ed a' retigiosi apostati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BENEDETTO XIV.Bo-             |                                                         | was, od a rengion aposteri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lognese                       | 1758                                                    | CCXLVII. Questo Pentelice fu illustre pel sua waste dottrina: a ini dohliamo l'opera sulla Canonizzazione dei Santi, e sul Siudos Diocesano, le istiturioni Eccleissitche, is lettere circolori, le Costituzioni, e di Breni. Con chiarcza e somma dottrina contrata dei Breni. Con chiarcza e somma dottrina interno i mattriami tutte, che insortie errano interno i mattriami tutte, che insortie errano interno i mattriami tutte, che insortie errano interno i mattriami tutte con alle usare, salle associuzioni dei compilici, e sulla commone dei kiali colte messos private; infine moite core scrisse riguardo al dogma e alla disciplina. |
| nez iauo                      | 1769                                                    | CCXLVIII. Ordinò, che gli apostati,<br>che spontaneamente ritornassero a'ioro supe-<br>riori, delle pene non solo audassero escuti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| NOMI<br>de'<br>pontefici    | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLEMENTE XIV. Ri-<br>minese | 1774                                                    | ma finanche restituiti lor fossero gli autichi gradi ed onet.  **CCXLIX.** Estima la Soeletà de Gesuiti con la custituidine dell'amos 1773. Achd i monatel Celestidi undi Rennella, el Congraçione de Lomandi Regulard il S. Nafo a pubblicarione della fiella della fra Coma. Demini per una prudente economia. Eresa dell'attica della fiella in Coma. Demini per una prudente economia. Eresa della victoria di Mause Clementino, così detto dal suo nome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pto-VI, di Cesena.          | 1799                                                    | CCL. Celebrò nel medesimo anno della<br>sua elezione il Ginbbileo intimato dal suo<br>predecessoro: estinse l'ordine di S. Antonio<br>Abbate in Francia.  SECOLO XIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pio VII. di Cesena          | 1823                                                    | CCLL, Questo Foutofice fu Illustre per in- coccuta. Corchiuse or Giovernator della Re- tor Corchiuse or Giovernator della Re- tor Supolence Bosaparte. Di Roma shan- deggiuto fu imperima conducto in Grestinopo- tor Supolence Bosaparte. Di Roma shan- deggiuto fu imperima conducto in Grestinopo- tor in Corchiuse della Corchiuse della Corchiuse della Corchiuse della Praceia fu riscusto 18 mesi persos Pontainebbasu.  Corn severi soliti proscrisico eggi sarta di Se- la Retrono finalanciero in Roma Fanon 1814. Con severi soliti proscrisico eggi sarta di Se- la Satta primeiro i Romappian di Gesia. Conchiume del concordati cor nei Francia.  Baviera, el Napoli, e restauro Il più che Baviera, el Napoli, e restauro Il più che di Settendra 1821, comunici di Carbonari, e tutti quei, che avveno doto il nome alla pro sotti. Men Sotto il pese degli anni, e o cotta. Hori sotto il pese degli anni, e |
| LEONE XII. di Spo-          | 1829                                                    | CCLII. Fn accrrimo difensore della Re-<br>ligione, e protettore delle scienze e delle ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NOMI<br>de'<br>PONTEFICI | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pro VIII                 |                                                         | ti. Intimò II Ginbhileo l'anno 1828 ed a pic- di liguadi intervenne nelle publiche presid- di ginadi intervenne nelle publiche presid- di ginadi intervenne nelle publiche presidente, re, ul Baytera, ed Gonordiul cor et de, re, Conchiuse de Canocratiul cor et anno men en lieu est le celesiativa de liciplina. CCLIII. Pa sassi perito soella scienza del Canonol.  CCLIVI. L'anno 1831 a' 24 di febbrio). Manno Cappellani, Camaldolese, e Cardina- ie del titolo di S. Callista, giunes el soglio ie del titolo di S. Callista, giunes el soglio in mero alle quali el la fortexa del con- mo, e la sosvità delle sue maniere lo hanno mo, e la sosvità delle sue maniere lo hanno mo, e la sosvità delle sue maniere lo hanno mo, e la sosvità delle sue maniere lo hanno mo e la sosvità delle sue maniere lo hanno mo e la sosvità delle sue maniere lo hanno mo e la sosvità delle sue maniere lo hanno mo e la sosvità delle sue maniere lo hanno mo e la fameta d'anno e parte dell' l'unibria ad istigazione di acuno i nomini perduti i entar- mo di santere il pego del suo impuno ten- no di santere il pego del suo impuno ten- quelle travitate provincie! Per impiorare poi delle Chiese del Sigioral. Lunivo tatta l' Vessori un Enciclica, con cui, giusta il costume degli anteressori, renendino si Stati in cui dichara- tari del successori, con della continuate del provincio del Stati in cui dichara- tari della continuate della contin |

| NOMI<br>de' | Anno della mor-<br>te o fine del lo-<br>ro pontificato. | COSE MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | -                                                       | la Religione. Basti solo rammentare che uel-<br>l'impero Ottomano, e nelle regioni dell' Egit-<br>to si ergono liberamente tempi, e da larat, e<br>e si predice il celto del vero Dio con trion-<br>decreto di Canonirrazione dei Besti Alfonso-<br>di Canonirrazione dei Besti Alfonso-<br>tione del SR. Redestore, Francesco di Gero-<br>nimo, della Compagnia di Gesti, Gio: Gia-<br>reppe della Corce, riformato di S. Pietro<br>re osservante, e Veronica Giuliani Cappue-<br>cina. |
| Pto IX      |                                                         | CCLV. Dopo appeas due giornidi Corlave om mirabile consenso di suffragi fu cletto a Pontefice Sommo il Cardinale Gio-ranoi Maria Massi Ferretti, Cardinale Ciscono di Imola, il quale assunse il nome di Fol XI. L'estaisame che hamo eccitato i primi stil del son goro Posso il ficile conservare per lunga chi l'immortali Pio IX sille gloria della Chiesa ed all'amnorta Pio IX sille gloria della Chiesa ed all'amnorta di Cristiani.                                              |

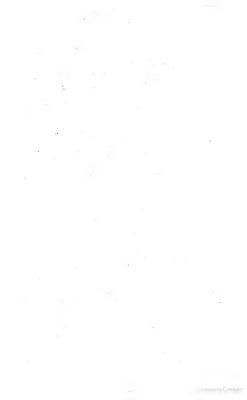

## QUADRO III.

#### TAVOLA CRONOLOGICA

De' Re di Napoli dalla caduta dell' Impero Romano fino a FERDINANDO II felicemente regnante.

| Principio<br>del<br>Regno     | NOMI<br>de' Re                                                                            | Anno della morte<br>o fine del regno.                | AVVENIMENTI MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eruli                         |                                                                                           |                                                      | ERULL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 476                           | Odoacre                                                                                   | 489                                                  | Venuta meno. la potenza di quella città (cielà Ruma). Che signoreggiara il Mondo tutto, non che avvenuto non scomolpinento di core l'osto il barbari presero indanza gioni d'Italia. Violesi infatti Odocere, che d'una brigata d'Ernile di Turingi fattosi Caduna brigata d'Ernile di Turingi fattosi Caduna brigata d'Ernile di Turingi fattosi Caduna pristo, fieramente pugno contro il generale Orreste, e dopo averla ucciae, e di ligitimo di tutta bundeggiaro, il tutto si assussa di Re-                                                                                                                                                     |
| Goti                          |                                                                                           |                                                      | GOTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 489<br>526<br>""<br>""<br>541 | Teodorico.<br>Atalarico.<br>Teodato<br>Vitige<br>Ildehaldo .<br>Erarico<br>Totila<br>Teja | 526<br>534<br>536<br>538<br>541<br>542<br>550<br>553 | Questo barbaro tenne dell'Italia il gover-<br>namento poco meno di anni 14. Perocchèv-<br>che della consegnata della consegnata di anti 14. Perocchèv-<br>le consegnata di Oriente, il in Italia do-<br>pot tre anni di fiera pugna, morto todoccre in<br>Ravenna stretta d'assedio, feresi gridare<br>Rez cui molti succedettero, e fra gil attri-<br>riga uttimo dei re della gente Golta. Imper-<br>ciocche Giustiniano il Grande, rotta guerra<br>a Gott, a fieramente per anni tre societutia-<br>la, alla fine vennegli fatto di seacciari dal-<br>nani 61. dei regnato accento per lo spazzio di<br>mani 61. dei regnato accento per lo spazzio |

| Principio<br>del<br>Regno. | NOMI<br>de' Re. | Anno della morte<br>o fine del regno. | AVVENIMENTI MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longo-<br>bardi            |                 |                                       | LONGOBARDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 568                        | Alboino         | 571                                   | Ma non andò guari , che altra gente , an-                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 572                        | Ciefo           | 873                                   | ch'essa d'origine Gota, occupò queste regio-                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 585                        | Antari          | 590                                   | ni. Infatti . Alboino re de' Longobardi . per-                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 591                        | Agilolfo        | 613                                   | suaso da Narsete ( di sdegno infiammato con-                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 614                        | Adoloaldo.      | 622                                   | tro Sofia moglie di Ginstino ) venne in Ita-                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 623                        | Ariosldo        | 636                                   | lia ; e dopo essere fino alle Alpi pervenuto ;                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *                          | Rotari          | 651                                   | di tenere Milano seco fermò; la quale già                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | Radosido        | 652                                   | dopo breve assedio a ltil s"arrendette. Allo-                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Ariberto 1.     | 661                                   | ra da'Longobardi fu ad alta voce salutato re                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 661                        | Pertarito       | ъ                                     | d'Italia. Vari feudi si fondarono. In quel                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *                          | Gundeberto      | 662                                   | tempo ebber luogo i Ducati di Benevento                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Grimoaldo       | 671                                   | ( cui Zottone fu il primo Dnea ) di Salerno e                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *                          | Pertarito       | 678                                   | di Capna. Poichè questa gente per ben tre                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | Cunimberto      | 700                                   | secoli ebbe governata l'Italia, pervenne il                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Liutberto.      | ×                                     | governo nelle mani di Carlo Re della Gallia.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 701                        | Ragnmberto      |                                       | I ducati però di Benevento, di Napoli, e                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| » .                        | e Ariber-       |                                       | molte altre città della Calabria e de Bruzl                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 244                        | to 11           | 702                                   | fnrono esenti. Fin quì in generale (lascian-                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 711                        | Asprando        | 743                                   | do stare pochi altri ) de're d'Italia. Avendo                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 744                        | Rachis          | 748                                   | però di mira il regno di Napoli, fa mestieri<br>venire a' particolari , dando principio dai                                                                                                                                                                                                                        |
| 749                        | Astolfo         | 752                                   | Normanni, che i primi lo governarono.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 753                        | Desiderio       |                                       | Normanni, cue i primi lo governatono.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 755                        | Adelgiso        | 773                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Norman-                    |                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in.                        |                 |                                       | NORMANNI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1059                       | Roberto         | 1083                                  | Ingrato e sconoscente mostrandosi Mauia,<br>Capitano dell'Oriente inverso 1 Normanni .<br>eu if u dovuta la comquista di Sicilia, mossi<br>da spirito di vendetta occuparono la Puglia.<br>Capitanati dipoi da Roberto Guiscardo ten-<br>cero la Calabria , ed ei fecesi salutare Duca<br>di Puglia ed i Calabria. |
|                            | Ruggiero.       | 1105                                  | Fu fratello minore di Roberto, da cui do-<br>po la conquista venne creato Conte di Sicilia.                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Boemondo.       | 1111                                  | Figlio primogenito di Roberto.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                          | Ruggiero II     |                                       | Roberto ebbe per figlio minore Ruggiero<br>II, cui (vicevuto orrevolmente Papa Urbano<br>II in Melfi ) venne confermata l'investitura                                                                                                                                                                              |
| 4444                       | Cumbialma 1     | ***                                   | di Puglia, Calabria, e Sicilia.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1131                       | Gugiielmo I     | 1100                                  | Ruggiero II nell'anno 1151 fece ungere e                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Principio<br>del<br>Regno. | NOMI<br>de'Re.             | Anno della moste<br>o fine del regno. | AVVENIMENTI MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Þ                          | Ruggiero III               | 2                                     | coronare re di Sicilia Guglielmo sno figlino-<br>lo. Gli fin tolto il reame, e conceduto al figlio<br>primogenito Ruggiero; il quale dopo hreve<br>regno sfortunatamente mori, e la Sicilia ri-<br>tornò novellamente nelle mani del padre; il<br>quale fece il primo concordato con la Sania                                                                                                          |
|                            | Gugliel-                   | 1189                                  | Sede: e allora fu che il dritto comune rice-<br>vè la prima modificazione presso di nol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1166                       | mo li                      | 1191                                  | Tolse per moglie Giovanna figlluola di Er-<br>rico II re d'Inghilterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                          |                            |                                       | Si fu figliuolo illegittimo a Ruggiero fra-<br>tello di Guglielmo II, che da popoli venne                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| В                          | Gugliel-<br>mo III         | 1194                                  | gridator e di Sicilia.  Tangredi, che ancor vivea, fece coronare re di Sicilia il figlinol sio, che avea nome Guglielmo. L'imperatore Errico, martio di Costanza avendogli rotta guerra, gli tolse il regno, e menollo prigionirere insieme con la di lui madre sibilia nell'Alemagna. Finito di vivere Errico, il governo ando in mano di Costanza, in cui ebbero fine i re della stirpe de Normania. |
| Svevi                      |                            |                                       | SVEVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1197                       | Federico II.               | 1250                                  | A Costanza succedette il figlio Federico II<br>che varie discordie sostenne con Papa Ono-<br>rio III. Ruppe guerra a Gregorio, e al suc-<br>cessore di lui Innocenzo IV.                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | Corrado                    | 1254                                  | Fu di Federico figliuolo primogenito, il<br>quale dopo un regno di tre anui da grave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                          | Manfredi                   | 1265                                  | morho colpito cesso di vivere.  Figlio Illegittimo di Roberto: per cagio- ne della morte di Corrado occupò il reguo.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Angioini.                  |                            |                                       | ANGIOINL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1266                       | Carlo I, Du-<br>ca d'Angiò | 1285                                  | Fn omai da Urhano IV invitato alla con-<br>quista del regno, del quale riccrè l'investi-<br>tura da Clemente IV, con cui si formò il se-<br>condo Concrotala contenente 25 articoli; co-<br>me a lungo puossi vedere nella Lerione XIII<br>di questo volume alla parte secondo. Dopo<br>di ciò pugnò contro Manfredi, e l'neclse.<br>Fatto prigione Corradino, fecepi tirocacca il                     |

| Principio<br>del<br>Regno. | NOM1<br>dc'Re            | Anno della morte<br>o fine del regno. | AVVENIMENTI MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Carlo 11                 |                                       | capo nella piazza del mercato di Napoli,<br>quando siera di anni 17.<br>Fn figlio a Carlo I; tennto cattivo da Pie-<br>tro d'Aragona, venne dipol fatto libero. In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | Roberto                  | 1342                                  | tanto Papa Onorio IV emanati avea vari Ca-<br>pitelli, che poco furono osservati da Carlo II.<br>Duca di Calabria succedette al padre. An-<br>dati affatto in disenso a' tempi di questo re<br>i Capitoli di cui fecesi menzione, varie cala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                          | Giovanna 1.<br>Carlo III | 1382<br>1386                          | mità avvennero in questi domini. Nacque da Carlo, figlio di Roberto. Questi si fin Carlo di Durazzo, che da pa<br>pa Urbano elbo l' investitura del regno. De-<br>pose dal soglio regale la regina Giovanna; la<br>quale fin dipoi crudelmente morta. Non an-<br>datogii a sangue l' adempimento delle pro-<br>messe fatte ad Urbano. Ci quindi exglore.                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                          | Ladislao                 | 1414                                  | gravi e calamitosc dissensioni.  Fu da' popoli gridato re, Venne scomuni-<br>cato da Papa Alessandro, il quale investi del<br>regno Lnigi II. Ma non andò guari che il re-<br>gno fosse novellamente riconquistato da La-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | Giovanna II.             | 1435                                  | dislao, il quale lasciò erede. Sorella sua, la quale regnando fu forte-<br>mente turbata. Diede essa fine alla famiglia<br>Angiolua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arago-<br>nesi             |                          | Ι.                                    | ARAGONESI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1542                       | Alfonso 1                | 1438                                  | Di figiliudii priva la regina Giovanna II del la sitipa Angiolia, si adotta figlio ed cercestici la regina grave discordia, l'adottione fatta furrivosta; cel sistiui suo ercele Luigi d'Angio. Questi inell'anno fatta furrivosta; cel sistiui suo ercele Luigi, il quale nell'anno seguente senzi propieta del describita del discordante del describita del discordante del describita del discordante del describita del discordante del del del del del del del del del de |

| Principio<br>del<br>Regno.   | NOMI-<br>de Re      | Anno della morte<br>o'fine del regno. | AVVENIMENTI MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | ,                   |                                       | eero cattivo, e al Duca menaronio di Milano,<br>Intanto Isabella moglie e vicaria di Renato<br>fu invista a prendere invece del marito pos-<br>sesso del regno. Alfonso fatto libero ruppe<br>novelimente la guerra, e nell'anno 1412<br>riconquisti lo stato, Eibbe da Engenio IV<br>l' investitura; ed un concordato si conchiu-<br>se, in cali il re fu dichiarato fendatorio della<br>re, in cali il re fu dichiarato fendatorio della |
| 1442                         | Ferdinan-<br>do I   | 1494                                  | Chiesa.  Ancorchè naturale figliuolo di Alfonso, fu nondimeno cletto erode e successore. Gli fu confermata l'investitura da Niccolò V. Un movello concordato si conchiuse tra il Sovrano ed Innocenzo VIII, con cui prima era statua di oste.                                                                                                                                                                                              |
| •                            | Alfonso II.         | 1493                                  | Dalle armi atterrito di Carlo VIII re di<br>Francia, che all'occupazione del regno ac-<br>conciavasi; immanilmente rinuncio il resme<br>al figituol suo, che avea nome Ferdinando;<br>e a Messina ritiratosi in compagnialidi Fra-                                                                                                                                                                                                         |
| э                            | Ferdinan-<br>do 11  | 1496                                  | ti menò vila religiosa. Come prima gli fin dal Padre cedinto lo sta- to; venne seacciato via da Carlo, che nel- l'anno 4495 poes vittorioso il piede in Na- poli, donde allontanatosi dipoi, Ferdinando Il novellamente ritornò; e messi in fuga i Francesi tutti, da re feccesi tenere.                                                                                                                                                   |
| •                            | Federico II.        | 1504                                  | Succedette al nipote: essendo stato dal<br>popolo salntato re, ricerè. l'investitura da<br>Alessandro VI. Dal regno fu scacciato da<br>Luigi XII re di Francia, e da Ferdinando                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | Ferdinan-<br>do III | 1516                                  | re di Spagna; i quali partironsi il reame.<br>Gravi dissensioni fra queste due potentis-<br>sime nazioni si levarono nell'anno medesi-<br>mo a cagione de'confini del regno già diviso.<br>In tal modo Ferdinando cogliendo Il destro<br>di sracciare totalmente i Francesi, si ren-<br>dette solo padrone del regno.                                                                                                                      |
| Austriaci<br>Spagnuo-<br>li. | Carlo V             | 1538                                  | AUSTRIACI-SPAGNUOLI.  Altro erede non lasciando di sé Ferdinando III detto II Cattolico, che la sola Giovanne, la quale avea per marito preso Filippo arciduca d'Austria; costei tenne del regio                                                                                                                                                                                                                                           |

| Principio<br>del<br>Regno. | NOM1<br>de'Re           | Anno della morte<br>o fine del regno. | AVVENIMENTI MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Filippo 11.             | 1578                                  | il governamento ; finche Carlo figliuol suo<br>non pervenne in Ispagna, cui associo questo<br>regno.<br>Fu ad oste con Paolo IV, ed chhe a soste-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | FilippoIII.             | 1621                                  | nere gravi disturbi: alla fine sua stabile se-<br>de fermò in Ispagna.<br>Sotto il costui regno gravi tumulti e disor-<br>dini ebber luogo, di che fu eagione la man-<br>eanza non meno de' viveri, che l'abolita mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                          | Filippo IV.             | 1665                                  | neta così nominata zannetta.<br>Nell'aprile degli anni suoi succedette al<br>padre: diedo costui in mano de'vicerè il go-<br>verno del regno, di eui gli afairi furono ma-<br>le andati; in questo varie contese avvennero<br>con la Santa Sede per non essersì accettai<br>alcuni Canoni del Tridentino, e di diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| :                          | Carlo II<br>Filippo V.  | 1700                                  | Bolle emanate da' Sommi Pontefici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Austriaci                  | Carlo VI.<br>Imperatore |                                       | AUSTRIACI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1700                       | d'Austria.              | 1735                                  | Filippo dere d'Angiè fo de Carlo II (et di ligi) cried es seccessor dichiario. To sache di Carlo II avverossi la morte, imma intenet Carlo II avverossi no morte, imma intenet Carlo II avverossi ne dere altra ragioni paramie, a per altra ragioni sono paramie, a per altra ragioni se della considerationi paramie, a per altra ragioni se de carlo della considerationi d |
| Borboni.                   |                         |                                       | ISPANO-BORBONI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1735                       | Carlo III               | 1759                                  | Poiché l Tedeschi regnato aveano per le<br>spazio di anni 27, l'infante di Spagna Car<br>lo III vantando diritto sopra il regno di Na<br>poli, come quegli che figliuolo si era a Fi<br>lippo, eletto erede da Carlo II, ruppe a si<br>storo aperta guerra, e dopo averli vinti, sca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Principio<br>del<br>Regno. | NOMI'                  | Anno, della morte<br>o fine del regno. | AVVENIMENTI MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                        | 1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1750                       | Ferdinan-<br>do IV,    | 39                                     | ciolli totalmente dal regno. Allora si pensò di porte fine alle tante dissensioni, che esistenano fri il nos-tro regno e la Santa Section Distitut no Gonzoda e che la sona sectiona del compositione del Postello Postello del Postello Postello del Postello Postello del Postello d |
| Francesi                   |                        |                                        | OCCUPAZIONE MILITARE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1806                       | Giuseppe<br>Bonaparte. | 20                                     | Napoleone Bonaparte, avendo inviato il<br>fratello Giuseppe all'occupazione del regno<br>di Napoli, Ferdinando ritirossi in Sicilia.<br>Quindi Giuseppe lo governò da Luogotenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1808                       | Gioacchino<br>Murat    | 1815                                   | te, e dipoi da Re, finché non venue eletto ce della Spagna, e delle núlie. E allora fu che creossi re il Geurrale Gioacchino Murat, comato di Napolecue, il quale dal regnossouluso, da Stellia ritornò Ferdinando nell'anno 1815, e prese novellamente il governo col nome di Ferdinando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            |                        |                                        | RESTAURAZIONE BELLA MONARCHIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| » ·                        | Ferdina n-<br>do I     | 1825                                   | Sotto il regno di questo Sovrano si formò<br>nel 1818 un concordato con Pio VII, conte-<br>nente 35 articoli, il quale costituisce l'at-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | Francescol.            | 1831                                   | tuale diritto in vigore.<br>Succedette al padre : regno pacificamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1831                       | FERRINAN-<br>po II     |                                        | per sei anni.  A Francesco I succedette il suo primoge-<br>nito Frantsano II, di anni 21, distinto<br>per la pietà, per la giustizia, e pel eorredo<br>di altre esimie virtu. Facciamo voti all'Al-<br>tissimo, che gli conceda lunga e tranquilla<br>serie di anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Vol. I.



# QUADRO IV.

#### TAVOLA CRONOLOGICA

De Re di Sicitia da Normanni fino a Fendinando II felicemente regnante; e particolarmente di quei che la governarono divisa dal Regno di Napoli.

| Principio<br>del<br>Regno | NOMI<br>de' Re                 | Anne della morte<br>o fine del regno. | AVVENIMENTI MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norman-<br>ni.            |                                |                                       | NORMANNI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                         | Ruggierò I.                    | 1105                                  | Ers gil gran tempo, che la fertile e nobi-<br>le isola di Sicilia genea setto ligiogo de'Se-<br>raceal moomettani, che enmici s'erano di no-<br>stre cattolia fede. Ma noa nobi guri che<br>il valoroso Ruggiero il Normanno, coglien-<br>col i destro, aggiopio tutte le pricali cit-<br>tà, e ilbera fatta dalle mani di quella har-<br>chi destro, aggiopio tutte le pricali cit-<br>tà, e ilbera fatta dalle mani di quella har-<br>lato fina che a sede Romana, ricuperate<br>quelle Chiese, che prima erano soggette al<br>Partiarea di Costantinopoli, Urbano il nel-<br>l'anno 1408 con esemplo di generosità e di<br>grattudine, erco mo pure Ruggierov, ma<br>anche tatt'i suol legitturi errali, e succes-<br>ci. Chiese tutte di Scillia. |
| : .                       | Boemondo<br>Ruggiero II.       | 1111                                  | Vol. Boothesis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1151                      | Guglielmo I.                   | 1168                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1166                      | Ruggiero III<br>Gugliei mo II  | 1189                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | Tageredi<br>Gugliel-<br>mo III |                                       | Vedi la tavola Cronologica<br>de re di Napoli, Quadro III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Svevi.                    | Federico II.                   | 1910                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *                         | Corrado<br>Maufredi            |                                       | SVEVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angioini<br>1266          | Carlo I.<br>d'Angiò            | 1285                                  | ANGIOINI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Principio<br>del<br>Regna. | NOM1                     | Anno della morte<br>o fine del regno. | AVVENIMENTI MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arago-<br>nesi.            | Pietro I.<br>d'Aragona   |                                       | ARAGONESI.  Cose particolari della Sicilia divisa dal regno di Napoli.  Corse al di là un secolo, che i due reami                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,                          | G Alagona                |                                       | di Napoli, e Sieilla si governavano dal mede-<br>simo monarea. Venne tempo però che osstile<br>conquista l'ehbe a dividere. Infatti nel men-<br>tre che regnava Carlo I d'Angiò, venne pen-<br>siere a Pietro d'Aragona di conquistare il                                                                                                                                                                  |
|                            | Irt                      |                                       | regno di Sicilia, come quello che à Costanza di Uni meglie s'appartenea, unico superstite rampollo della stirpe Sreva. Costui, facendo le viste di voler pugnare i Saraceni del-PAfrica, spedi colà molte flotte ben armate. Ma appena la muova gli pervenne, che i Francesi tutti erano morti in quel tanto ri-                                                                                           |
|                            | Giacomo                  | 1291                                  | namato Vespro Siciliano, esegútio per operazione di Giovanni di Pracida, recossi colle truppe a Sicilia, ove ad alta voce fu da turi ig mdato re, a indi a poco fu coronato dal Vescoro di Cefalia. Dovendo egli omai partire per Aragona, volle che i Siciliani giurassero di riconoserce per legitimo successore, et dece e futuro loro re Giacomo figlinol suo.  Fiera guerra si lerò fra Carlo d'Angio |
|                            |                          |                                       | Giacomo re di Sicilia, la quale, da ambe le<br>parti valorosamente sostenute, alla fine si<br>conchiuse la pace.<br>Tolto a mortali Alfonso re d'Aragona, recos-<br>si Giacomo a governare quel regno, lascian-<br>do da lungotenente il fratello suo Federico.                                                                                                                                            |
| 1296                       | Federico II.             | 1337                                  | Nella già formata pace, chiederasi, che il regno di Sicilia si avesse a restituire a Carlo d'Angiò. A tal uopo i Siciliani dopo qualche tempo ad alta voce salutarono re e Sovrano Federico, Il quale fu dipoi solemmente coronato. Non andò guari che chbe a sostenere fiera-guerra non solo con Carlo re di Napoli,                                                                                      |
|                            | Pietro 11. di<br>Aragona | 1342                                  | ma heasuche col fratello suo Giacomo.  Succedette al padre, e dopo un breve re- gno passò di vita, lasciando erede e succes- sere del regno Ludovico figlinol suo ancor fanciullo sotto il governo dello zio.                                                                                                                                                                                              |
| 20                         | Ludovico                 | 1355                                  | Di ctà assai tenera montò sul regal trono,<br>sotto la balia ( come si è detto ) dello zio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Principio<br>del<br>Regno. | NOMI<br>de' Re.            | Anno della morte<br>, a fine del regno. | AVVENIMENTĮ MEMORABILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                          | Federico III               | 1377                                    | Fo indigravemente turbato e da intestine da straniere turbato e. Si mori di anni 17 de da straniere turbateme. Si mori di anni 17 de di duodecimo di suo regro. Si fo fratello a Ludoi vio, che non lasci legitima però Da jutti venne acclamato re e la sorella sua (schbene budessa del al gono di sorella sua (schbene budessa del al gono. Buona perte deismiditi gli si fecero ri bellì; e per lo r. re gridarono Luigi, di Napo II, da en di trono ccupate molte principali i |
| ю                          | Maria e<br>Martino l       | 1409                                    | cospicue città Alla fine gli venne fatto abbat<br>tere i ribelli, e riacquistare le perdute Città<br>Non lascian do l'estinto re alcune crede d<br>maschile prole, gli succedette la figliuoli<br>sua che avea nome Maria, la quale ebbe par<br>marito Martino il Giovane d'Aragona. Co                                                                                                                                                                                             |
|                            | -                          |                                         | stei ricevè la corona del regno una col su<br>sposo Martino, il quale a cagione della mor<br>te del fratello Giovanni re d'Aragona and<br>a prendere possesso di quel regno. Rest<br>reggente la regina Maria, che venendo<br>morte Jasciò erede lo zio Martino il vecchio                                                                                                                                                                                                          |
|                            |                            |                                         | come il più a lei vicino per parentela. Que<br>sti cede il diritto del regno al figlio, che d<br>già lo era tale riconoscinto da' Siciliani. Sta<br>to vedovo Martino il Giovane per qualch<br>tempo, alla fine fermò andarea seconde nozz<br>e sposò Bianca figliuola terzogenita a Carl                                                                                                                                                                                           |
| 10                         | Martino II.                | 1410                                    | re di Napoli. Lasciatasi da questo la spogli<br>mortale, creditò il reame il padre suo.<br>Martino il vecchio, il quale fu di parer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30                         | Ferdinando<br>di Castiglia | 1415                                    | che si dasse in mano della regina Bianca i<br>governo del regno.<br>Appena finito di vivere Martino il vecchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1416                       | Alfonso 1.<br>d'Aragona.   | 1458                                    | senzia eredi, si penob dargii un sauccessore A tal unopo, rimina t'i assemblae, elesser Ferdinando di Castiglia per re d'Aragona Che la regian libane conflusesse a fare de Vicaria sotto la direzione de' suoi inviali de dovano prendere possesso in nome de Persauso Alfono I che il testamento del la regina ciono mani il di Napale, col quali la regina ciono mani il di Napale, col quali libera vicaria di la medesima, si a parce.                                         |

Fine del primo Volume.

### INDICE.

### LIBRO ISAGOGICO - PARTE I.

### SULLE LEGGI ECCLESIASTICHE IN GENERALE.

| DELLO | AE 11 July generate att Diritio Canonicontitutti pug.   |
|-------|---------------------------------------------------------|
| _     | 11. Definizione del Diritto Canonico                    |
| _     | III. Società Ecclesiastica»                             |
|       | IV. Caratteri della vera Chiesa»                        |
|       | V. La Chiesa è una Società distinta, ed indipendente    |
| _     | dalla Società civile»                                   |
| _     | VI Della forma del governo Ecclesiastico»               |
|       | VII. Il governo della Chiesa è monarchico assoluto »    |
| _     | VIII. Fondamento delle leggi canoniche»                 |
|       | X. Natura delle leggi Ecclesiastiche. Costituzioni Pon- |
|       | tificic»                                                |
|       | X. Canoni Conciliari»                                   |
| _     | XI. De' Concill Ecumenici                               |
| _     | XII. De' Concill topici, o particolari»                 |
| _     | XIII. Consuctudine                                      |
| _     | XIV. Aggiunti al diritto canonico»                      |
| _     | XV. Promulgazione delle leggi Ecclesiastiche            |
| _     | XV. Promulgazione delle leggi Ecclesiastiche            |
|       |                                                         |
|       | LIBRO 1. — PARTE II.                                    |
|       | LIDRO I. — TARTE II.                                    |
|       |                                                         |
|       | SULLE DIVERSE COLLEZIONI DEL DIRITTO CANONICO.          |

| .EZD | ONE I. Collezioni in generale                             |
|------|-----------------------------------------------------------|
| _    | II. Collezioni orientali                                  |
|      | III. Collezioni occidentali. Diritto antico               |
| _    | IV. Delle parti delle leggi canoniche, che compongono     |
|      | il drillo nuoro                                           |
| _    | V. Delle parti, che costituiscono il diritto canonico no- |
|      | vissimo»                                                  |
|      | VI. Congregazione dei Cardinali»                          |
| _    | VII. Della sacra congregazione dell'indicc »              |

| 16                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|
| VIII. Delle altre sacre congregazioni romane » 85               |
| - IX. Del Vice-cancelliere, del Pro-datario, e del Peni-        |
| tenziere maggiore» 82                                           |
| - X. Vicende del diritto canonico, e suo stato attuale pres-    |
| so le diverse nazioni di Europa » 92                            |
| - XI. Vicende del dritto canonico nel reame di Francia. » 95    |
| XII. Vicende del dritto canonico negli altri regni d' Eu-       |
|                                                                 |
| - XIII. Vicende del diritto canonico nel nostro regno » 102     |
| - XIV. Stato attuale del dritto canonico nel nostro regno » 101 |
| - XV. Monarchia di Sicilia » 110                                |
| APPENDICE.                                                      |
|                                                                 |
| I. — Concordato fra sua Santità P10 VII Sommo Pontefice,        |
| e Sua Muesta FERDINANDO I, Re del Regno delle                   |
| due Sicilie » 115                                               |
| 11 S. 1º Decreto di GREGORIO XV del 1 Luglio 1623, in           |
| cui sono contenute le cautele e prescrizioni pe' pro-           |
| movendi a Sacri Ordini » 124                                    |
| S. 2º Requisiti de promovendi agli ordini, giusta il            |
| cap. IV del Concordato del 1741 » 125                           |
| 111. — Cinque articoli della convenzione tra sua Santità il     |
| Papa GREGORIO XVI, e sua Maesta FERDINANDO                      |
| II Re del Regno delle due Sicilie de 16 Aprile 1834,            |
| pubblicata nel Regno a di 10 Settembre 1839 » 129               |
| IV Bolla di BENEDETTO XIII relativa ai privilegi del            |
| tribunale della Monarchia di Sicilia                            |
| V S. 1º Legge organica sulla Consulta Generale del Regno » 156  |
| S. 2º Tariffe de diritti di spedizioni risguardanti affari      |
| Ecclesiastici » 162                                             |